





INCOMENZA uno libretto coposto da una beata religiosa del corpo de cristo So re Caterina da bologna.

> Vm reuerentia prego per lo dolce & suaue amore iesu cri sto qualunque personara laqua le uegnira noticia di questa pi

coletta opera facta: cum lo diuino adiuto rio: p mi minima cagnola latrante sotto la mesa de le excellente & delicatissime ser ue & spose de lo imaculato agnello xpo ie su: Sore del monasterio del copo de xpo i ferrara: guardesi dal dissecto d'la isidelita. Et aco no reputi a uitio de psumptioe ne pigli alcuo errore d'questo psente libricio lo: Loquale io sopradicta cagnola d'mia p pria mao scriuo: solo p timore d' la diuia repnsioe: se io tacesse quello cha altri por ria giouare. Et aco itededo come narra la dolce memoria d'li sancti passati ne li loro



libri: Zascaduna creatura se debe rendere laudabile nel suo creatore per manifestati one de la divina puidentia a si conferita da esso creatore divino: Et in questo se co gnosce sommamte la infinita charita de es so nostro signore idio: quando per sua cle mentia se degna aiutare & conservare quot tidianamete lasua creatura sovenedola ne li occurrenti & continui periculi. Et p que sto bavemo accresimeto di fede in verso lui dio nostro vero factore cognoscendo lo essere coservatore d'essa factura sua: Deo gras Amen;

N Nome sia de lo eterno pa dre & del suo uigeito figliolo cristo iesu spledore de essa pa terna gloria: Per amore delquale cui iubilo de core grido dicendo inuerso le sue dilec tissime serue & spose. Ciascaduna amante che ama lo signore uenga a la danza can tando damore. Vengha danzando tutta îfiamata solo desiderado colui che lha crea ta & dal periculoso stato mondano lha di sepata: ponendola nel nobilissimo claustro d'la sancta religioe: acioche in esso purgata da omne macula d' peccato : & uestédose ladonamto de le sancte & nobile uirtute re formado la bellezza d'lanima & reducedo la al primo stato de la înocetia. Acioche es sa degnamete possa îtrare: doppo questa pegriatione nel glorioso thalamo del suo castissimo & uirginale sposo cristo iesu:d' lemane d'quale receuera ilpremio d'la glo ria triuphate: Laquale esso ha apparechiato a quilli che per lo suo amore abandonio li uani piaceri de questo lasciuo mondo: sotto ponedo se medesmi alo imperio de la rasioe: Et abadonado lo pprio arbitrio recorre al securo porto de la sancta religi one: offerendosi al tutto al uolere altrui:& seguitando la uia de la sanctissima obedie tia & abandonando la propria uoluntate

îtutte le cose. Ma cuncios sa cosa ch questo no se possa fare senza violentia de si med sima:scriuero qui desotto doppo alquato spatio alcuni amaistramti p coforto de quel le psone: lequale sonno intrate a questa no bilissima battaglia d'essa obedientia: Et es sedo fortemte combattuti & molestati da la ppria uoluntate: & da li soi uederi & pa reri se contristano fortemte pesado p que sto pdere de meito de chedietia: Laqual cola no e uera:po ch oe uitute le fa pfecta p lo suo cotrario: Et chl sia uero mostraro telo nel pficere piu oltra quado plaro de essa excellete & ellegatissima uitute de obe dietia laquale degnamte e chiamata o regia & nobile speratoria. Adungs chi desidera seza piculo & beatamte passare da la uia e la patria questa pigli p piu getile nobilissi ma & delicata sposa che trouar si possa. Et essa coe scuto ipenetrabile ce dara piea uic toïa d' li mi îimici & guidaracci al poto sa

luteuole d'la eterna retributoe si come dis se cristo. Qui segtur me no abulat i tene brisssed babebit lumen: Ma pch ne la îtra ta & anco p infino a la partita d'questa ba taglia ce couene passare p lo mare tempe stoso cio e p la uia de le melte & agustiose teptatione & fortissime battaglie. Inpero nel principio qui disotto ponero alcune à me da potere legittimamete cobattere co tra la astutia de nostri minici. Ma necces sario e a qualua, uole îtrare a questa batta glia che mai no pona zolo le arme: Impo ch li soi inimici mai non domino. Or adu que suso con grade feruore & confidétia pndiamo le arme a laude de xpo. Amen. Qualuq plona fusse de si elegante & gen tilissimo cuore che pigliare uolesse la cro ce p ielu xpo nostro saluatore: Loquale fu morto i ca npo d' battagliap noi uiuifica re:prima preda le arme neccessirie a tale battaglia & maxime quelle : che qui

doppo seguitão ordinatamee. La prima si e diligentia. La secoda ppria diffidetia. La terza i dio cofidarli. La quarta memoria passiois. La quita memoria morti pprie. La sexta memoria glorie dei. La septima & ultima la auctorita de la sincta scriptura: si coe de cio ne da exepio xpo iesu nel disto Anima laquale e sposata de lo impreciabile anello d'la bona u olutate cio e del diuio amoe se a dio vole servire i spirito d'ueritate se d' be i prima mudare la coscientia p pura & integra cofessioe: Et fare sirmissimo ppoi meto de non uolere mai piu peccare mor talmte: Anci piu presto riceuere mille uol te la mote: se tate fusse possibile. Impo ch la psoa ch e i peccato motale no e mebro d'xpo: Anci e de lo diavolo: Et e privata de li beni d'la sancta madre ghiesa & non po fare cola coli sia meritoia a uita eterna. & pcio a u olere ad esso dio servie fidelinte

neccessario e lo pponimto de no peccare motalmte: come dicto e disopra. Ma nota ch auega tu fussi i peccato motale:no te d' sperare mai de la divia botade & no cessa re de fare quato bene tu poi:acioch medi ate quello possi usire del peccato. Et cum questa spaza fa pure semp bene i qualique stato te troui. Et oltra di questo couiene ch se dispoa el fidele seruo de xpo a uolere an dare puia d'croce. Impoch tutti quilli che serueno a dio couiene pigliare battaglia co tra li adversarii de esso idio & da loro rice uere diuersi & igustiosi colpi. Et p tanto neccessario e bauere bone & optime arme da cobattere cotra esi uigorosamte & ma xime quelle che seguitano;

La prima arma idest Diligentia.

A prima arma dico che dili getia cio e solicitudine nel be ne opare imperochela sacra scriptura maledice quelli che sonno tepidi

ne la uia de dio. Officio de lo spirito san ao e ad îspirare in noi le bone îspirarõe : ma nostro debito e acceptarle & mettere i opatõe facedo cotinua uioletia a la nostra sensualitate: Laquale semp ce suita al cotra rio d'quello che uole lospirito. Et pero ne cessario e cu uera diligentia resistere ad essa & non lassiare preterire el tepo a nui con cesso senza fructo de ben adopare. Si coe escripto. Chi uole salire no de possare pe siere parcle dire facti o fare & i dio semp exercitarle. Ma cu discretioe acioche quan do lo aduersario nostro come inimico tra ditore ce assalisse da drieto ce possiamo d' fendere.Intede de dricto quado sotto spe cie di benelui ce uole occidere : Impoche cosi e picolo nel troppo coe nel poco. Et p tato te dissi cu discretoe cociosia cosa ch essa codisse & fa pfecte tutte le altre uirtu te secudo che disse lo glorioso doctore d'li antiquisanti padri cio e santo Antoio d'

uiena. Aduq cu uera discretione ce couie ne adopare tutte le uirtute spirituale & té porale: peroche quado lo simico uede no possere impedire lo ben fare a la serua de cristo cerca de sganarla co lo troppo ado perare. Siano aduq cum lo suo mezzo ad operate tutte le uirtute: acie che larma de la uera e diligente discreto e p noi sia exer citata a nostra salute: & a laude d'xpo Am La secoda arma idest ppria distidentia.

A seconda arma si e ppria dif sidentia: cio e credere p sermo senza dubio che mai p si me desima no potra fare cosa che boa sia si co me dice xpo iesu. Sine me nihil potestis facere. Ne no potra anco magiorinte resistere a la suria d'li inimici isernali p la loro astutia & malitia, & niuna se costidi nel suo sapere. Et se questo non fara sapia serma mete che p giusto iudicio cadera in grade ruina cuciosiacosa che esso inimico sia piu

malicioso che nui aci e essa malicia. Et po la secoda arma da cobatere cotra esso dissi che e no cofidarsi de si medesima. Et beata quella che bauera i se questa nobilissima p prietate. Et quanto la religiosa e in magio re stato de uirtute o uero p officio de pre Intione: tanto ne ha magiore bisogno, Im peroche questo exempio audi da uno ati quo & probatissi no religioso: loquale dis se ch essendo lui plato quado li accadea fa re alcuna cola ptinete a lo officio suo cir ca lo regimto del moasterio se la facea pu re secondo il parcre suo disse che dio pmi tea la piu parte li aduenisse qualche affano o tribulatione. Et per lo cotrario disse qua do facea cu conseglio & secundo parea a la piu parte de li soi subditi sempre li an daua bene facto & molto se ne trouaua consolato. Or adunque come bauera tan to ardire la subdita & maxime nouamen te intrata ne la religione che uoglia pure, uiuere de sua testa & stulto feruore & non piu tosto p coleglio & uolontate de la sua prelata & maestra acioche la uittu de la să eta humilita î se reluza: & larma de la propria diffidentia p lei sia exercitata a laude de xpos Amen.

La terza arma idest cofidarsi in dio.

A terza arma si e còfidarsi in dio p lo suo amore cu grade propteza de spirito uirilmete no temere pigliare battaglia cotra li diauo li & contra lo mondo & la ppria carne: laquale ce e data p seruire a lo spirito. Et pero sottoponiamo questi aduersarii a li piedi del nostro affecto confidadoci i dio cum ferma speranza ch esso ce porgera a bondantemte la gratia sua per lo mezo d'laquale bauereo piea uictoria de li nostri i imici supendo come lui no abandona chi spera in esso quantunque la serua & sposa de cristo alcuna uolta: permetendo idio se

troua in si graue & penole tempeste ch co dialmete grida iuerso ilcelo dicendo dio mio no mi abandonare. Et quato piu te me & dubita essere abandonata: albora p diuino & oculto misterio e subleu ta i sua pfectioe q esso idio. De questo ne baueo exepio nel suo unico figliolo: quado essen do ne lo extreo d' la peola & amarissima mote grido dicedo. Pater ut quid me dere liquisti? Et no dimeo ueramte si copnd co me i quello puto xpo uero figliolo d' dio triuphaua i suma pfectioe p lo copinto d' la obedietia di esso eterno padre cu loqua le era pfectamte unito: Auega che albora i quato bo passibile e motale dicese. Dio mio perche me hai tu abandoato! Ma que sto su pebe la diuitate a se unita insepabil mente realinte lassiaua la parte bumana & séssitiua i sua natura. Et questo uoleua la iu stitia: acioche la peola obedientia de esso xpo scacelasse la dlectatoe d'la dsobedietia

del nostro primo parente. Or tornado a lo nostro pponimto: La serua de xpo no tema de essere abadonata auega che coss glie para alcune uolte: Sapedo coe lo eter no padre idio nostro no lassia icorere ad essa quello: che aco no fesse al pprio figli olo: Anci albora quado si troua i magior stretta & tribulatioe preda piu fiducia nel divio succoso aricodadesi de la dolce pes sa ch fece dicedo anui p la bocca del pphe ta. Cū ipso sum i tribulatione: eripia eu & glorificabo eu. Aduq chi no uoria essere tribulato p hauere si dolce & fidele copa gno: Loqual s offerisse ad essere cu li soi fideli nel tepo d'le aduelitate: O quato p questo bauemo cassone de volere magior mete essere tribulate che cosolate: & i que sto prendere ferma speraza: Acioche la ter za ama de confidarli i dio per nui sia exer citata a laude de christo: Amen. La quarta arma idest memoria passiois.

A quarta ama si e la memoria de la gloriosissima pegriatioe de quello immaculato agnello cristo iesu & maxime de la sua sacratissima morte & passione: Potado sepre la presen tia de la lua castissima e uirginale bumani tate inanci agliochii de lo îtellecto. Et que sto e optio rimedio a uicere ogne battaglia & senza essa non portaremo uictoria de li nostri inimici: & omne altra ama poco gio uaria seza questa: laquale passa tutte le altre O passiõe gloriosissima remedio ad omne nra ferita: o madre fidelissima: laquale co ducili toi figlioli al celestial padre. O uero et suaue refugio i tutte le aduersitate. O bai la sustetativa che guide le mte parvole a la somma psectione. O spechio relucente: lo quale illumini li toi resquardanti & recoci le loro deformitate. Oscuto impenetrabi le ch ellegatissimamte deffédi chi da po te senascode. Omana saporita d' õe dolcezza

piena: tu sei quella che guardi li toi amato ri da omne motal ueneno. O scala altissia laquale exalti a li îfiniti beni chi sopra te extendi il suo uolato. O uero & recreatiuo bospitio ale ase pegrine. O fonte idefitiete che refrigeri li sitieti d' ti i fia nati. O mare abodantissimo a chi in te remigia cu la ba ca dritta. O suauissima oliua: ch li toi rami spandi per tutto luniuerso. O sposa delica ta a lani na che de te sempre e inamorata & ad altri non risguarda. Et pero in questa carissime & cordialissime sorelle ue exerci tate îfatigabilmte spechiatiue nel suo radia te spledore: acioch mediate esso possate coseruare la bellezza d'le aicuostre. Et uc ramte esta passioe e quella sapietissima ma estra: laquale codura uoi dilectissi ne noui cie a la bellezza d'tutte le uirtute. Et p essa peruenerite al palio de la uistoria a laude de xpo. Amen · La quita arma idest meòria motis pprie

8

A quinta arma si e a recordar ci ch nui douemo morire. Et questo tepo se chiama tepo d misericodia: nel quale dio ce aspecta d'di i di:acioch nui endiamola uita nostra d be ne i meglio. Et se cosi no fareo ce couira redere ragioe no solamte d'li mali facti:ma etiadio d'li beni lassati p nra negligetia.& po be dice il glorioso apostolo paulo .Du tepus bemus ope nur bonu. Per tato mol to gioua a recodarsispesso d'la mote & sta re cotinuamte apparechiati ad essa: Impo ch no sapiamo ne el di nelbora quado ilse uerisimo iudice madara p noi: alquale ci 9 uira acora redere ragiõe del taleto d la bo na uolutate a noi cocesso per exercitarlos laude de lui & salute de le anime nostre & de li nostri pximi. Ma guardesi pero ben le nouitie come e dicto disopra che per troppa confidétia de se non passino la re gula a se iposta da le sue prelate & maesta

anci ponete tutto lo uostro studio ad ada re p quellauia: che ui e posta inaci circa lo regimto de la a & del corpo. Q esto dico pche alcua uolta lo inimico co astuta mali tia mette a uedere ne la mête de quelle: ch aco sono poco i structe ne la battaglia spi ritule: che pîto debeo morire: & che poco bauerano da portare cu seco se no fano al tra penitetia. Et p questo se studia & solici ta il maligno de farli passare la regula de la uera obedietia: Laquale e piu senza alcuno dubio meritoria: che no e qualuq peitetia se potesse fare: Si che neccessario e cu boa prudetia ulare questa arma de la memoria de la morte nostra: Acioche se possa exer citare i salute d'laia & a laude de xpo Am, La sexta arma idest meòria glorie dei.

13

& )ü

ol

len

roct

A sexta arma si e la meòria de li beni del paradiso: Liquali sò no apparechiati a chi legittia mte cobatera abadonado tutti li uai piaceri

de la presente uita. Impoche dice il sacratis simo doctore sancto augustio che e ipossi bile a godere li beni pleti & li futuri Adū que dilectissime sorelle siate cotente de no bauere mai i questo modo alcuno piacere ne dilecto. Et no ui rencresca la fatiga de negare la propria uolutade: Arecordando ue quello che disse ilnostro patriarcha san Ao. Francesco cio e che lo piu excellete e magiore dono che receuere possa da dio i questo modo lo servo suo si e vecere se mede imo: negado la ppria uolutate, aco dicea el etanto il bene che io aspecto che de per mi e dilecto a deostrare coe p la me moia d'li eteri bei se gloriaua nel male pa tire. Et a ofiratoe d'li gaudii: ch ue sono ap parechi ti carissime sorelle: Questo exepio ponero q: cio e che quado io îtrai ne lo p sente moasterio poco drieto a me li îtro una giouenetta:a laquale doppo alquato spatio ch ci fu stata li uene i tedio il be fare & pentisse de bauere abandonata la uia del modo. Et accade che essendo i tale pponi meto se ando a cofessare da uno phatissi mo servo d'cristo: alquale ella disse: come bauea uolunt ite de tornare al seculo. Et lui stupefacto gli rispose dicedo. Figliola guar da come tu facci iperoch a questo ch io in tendo: tu sei quella p laquale io baui ques ta nocte o uero matina passata una visioe: de laquale molto me marauigliai:no sape do quello che se uolesse dire ne significare E lei disse: pregue piacciaui de dirmela. Et eso disse: io fui menato ad una bellissima festa: doue erano innumerabile giouene : Lequale tutte resplédeuano piu chel sole & idicibile bellezza: & erao uestite de mara uigliosa gloria & i capo baueuano ghirlan de de bellissimi fiori & cost adornate ada uano i cotro ad una giouene: laquale daua uista de uolere andare in sua compagnia: Et po cu molta iubilatoe & festio bonoc.

10

e gloria se li faceuao i contra p uolerla rice uere. Et quado costeili fu quasi apresso pa ue se petisse d'essere uenuta e tornossene i drieto. Et quella nobillissima copagnia ue dédola cosi fare parue co remanesseno tut te cotristate: 8 i quello puto disparue la ui siõe. Et albora tornando io i me pure pe saua che uolesse sinificare tale uisiõe. Ma a desso copredo ueramte che dio me lha ma nifestato p la tua uenuta. Per laqual cosa p gote figliola che no seguiti la tua mala uo lutate & tentatioe: anci sta fote & pseuera te i fio alfie acioche possi ultimamte puei re a quella nobilissima festa & compagnia laquale io uiddi & i eterno reposire cu es se gloriose uergie: lequale te aspectão. Et o dedo essa questo piu p uergogna che p al tro se firmo di stare pure cu nui. Ma passa to no molto tepo uededo che no si porta ua religiosamte fu resa a le sue gete: & ne la uanita del mondo fini la uita sua i poco spacio. Et cosi su uerisicata la uissõe del set uo de dio. Impoche pdedo la corona d' la sua uirginita iustamte su priuata de salire a quella uirginale baronia: che ueduta hauea ilseruo de cristo. Per tato dilectissime sorel le siate sorte & costate perseuerando nel be ne adopare solo p puro amore del nostro signore idio & sperate sermamte ne li beni del paradiso: acioche sinalmte possiate per uenire a essi: Dicendo i seme cu lo nostro seraphico sancto francesco. Me expectant iusti donec retribuas michi; a laude de cristo. Amen.

De la septima: arma cio e sono le auctori tate de la sacra scriptura: sopra laquale me extendero piu disfusamte. Et questo saro p manisestare uno subtilissimo ingano: lo quale receuette una d'queste pri nitiue so relle da lo simico d'la nostra salute. Et que sta e stata la cagio e come ba mossa a scriue re lo pote libizolo a cautela et amaistramto

11

de tutte quelle nouicie sore che ci sono al pléte & ch debono succedere p lo aueire i questo moasterio. La salute de lequale i se me cu tutte le racionale creature tato ho amata: che p lo spesso & quottidiao doma dare eldiuio aiuto a me pare i breue tepo me siano macate le natural forze del mio fragil copo Et i tale modo che cu grade ui oletia a pena o potuto copire de scriuere questo p la molta debilitate che mi sa no solamte tremare le mane: ma etiam la testa & tutto lo resto & cotenta sono p lo amo re de cristo iesu como piu tosto finisco il mortale camino & penosa & uiatica mili tia Amen.

A septia arma: cu laquale pos siamo uicere li nostri iimici si e la meòria de la sancta scritura laquale douemo portare nel cuore nostro & da essa si coe da fidelissima madre pnde re oseglio i tutte le cose noi babiao a faressi coe lege d' la prudetissa & sacrata uergine sancta cecilia: doue dice Absconditum sem per euangelium cristi gerebat i pedore suo Et con questa arma il nostro saluatore cri sto iesu uinse & cofuse lo dianolo nel dit to dicedo. Scriptū est non teptabis domi num den tun. Per tato dilectissime sorelle no lassiate adare uacue le quottidiane lecti one che se legono i choro & a la mesa. Et aco pesate che li euagelii & le epistole che õe di odite ne la melsa siano nouelle litte re madate a uni dal nostro celestial sposo. Et cu grad. & feruete amoe reponetele nel uostro pecto & quato piu spesso potete pe sate i esse & maxie quado state i cella acio che meglio & piu securamte possiate dol cemte & castissimamte abraciare colui che ue le mada & questo facedo ui ritrouarete cotinuamte cosolate: uededo co coli spesso receuite nouelle d'quello ch sumamte ama te, oquato dolce & suaue e lo diuio plamto

12

10

de cristo iesu ne laia de quella che i uerita de lui e ifiamata. Or non e parola de la p pria dolce & meliflua bocca de xpo la do etria euagelica Certo st. Aduq quato atte tamte douete quella intendere & gustare? Et qui pono termine a le pdicte arme. Ma d'questo ui prego carissime sorelle che pru détemte le sapiate usare & mai no ue troua te senza esse acioch meglio possiate obtie re triupho d'uictoria cotra li uostri aduersa rii. Et guardatiui bene no state iganate sot to specie di bene. Peroch eldiauolo appa re acune uolte i specie de xpo o de la uer gie maria: o uero i qualuq figura di ange lo o d'sancto. Et pcio i omne apparitoe ch ui adueisse predete le arme de la sancia scri tura: Laquale manifesta come la madre de cristo quando li apparue lo angelo. Ga briele il modo che essa teme dicendo in uerso di lui: Qualis est ista salutatio? Et questo modo tenete ancora uoi i õe appa

ritioe o sentimto occurrete & cosi uogliati ui molto bene certificare se ello e bono o rio spirito inaci che a esso se dia audietia. Et beato chi cosi fara. Et anco non meno neccessario e fare bona guadia a li penseri de la mete: Impoch el diauolo mette alcu ne uolte boni & sancti penseri ne la men te per inganarla sotto spetie de la uirtute. & doppo questo a deostrare ch cosi e ten ta & impugna fortemente de quello uitio loquale e cotrario ad essa uirtute. Et ques to fa lo inimico p possere idurre la psona ne la fossa de la despatoe. Che questo sia el uero mostrarolo p quello ch steruene a la sopradica religiosa nomista da se stessa cagnola: laquale i sua giouenetta etate illu miata da la divia gra vene al fuitio d'dio i questo moasterio & cu sana coscietia e bo no feruore era sollicita eldi e la nocte a la sancta oratõe. Et omne uirtute che essa ha uelle ueduta o audita ellere in altrui : se

studiaua predere p se & questo faceua non p i uidia:ma p piu piacere a dio i cui ba ueua posto tutto il suo amore. Et doppo alquato tepo poi ch baue receuto molte gratie da esso idio & aco sostenute diuerse & grad battaglie & teptatoe: In tato ch una uolta essendo assalita da una metale sugge stide & cognossedo p quella essere a si p sente le diauolo essa li parlo co grad adire dicedo sappi malegno che no me ne potra dare tale ne si oculta: che io no la cognos ca. Ma idio i cio uoledola builiare & mos trare ch lo inimico era piu malicioso & as tuto di lei li pmise uno sotile igano: cio e ch esso diauolo li apparse i figura d'la uer gie maria & parladoli si li diste. Se tu par re da ti lo amoe uitioso: io te daro iluirtu oso & dicto questo disparue. Per laqualco sa crededo pur lei ch fusse stata la madre d' xpo: Impoch i quel puto era in oratione: & pregaua tutta uia essa madre de cristo se degnasse darli gratia de possere amare ar detemte il suo figliolo. Si che pesando ch fusse stata essa poi che fu displo comzo a pesare che uoleua dire che la uergie maria li haueua dicto che se spartiua da se lamoe uitioso li daria il uirtuoso Et erali dicto ne lamte p oculto igano che uoleua dire che essa partisse da se lamore de la ppria sensu alitate & del proprio parere. Onde p quel to omne suo studio reforzo di nouo i do uere obedire la sua prelata senza alcuno di scernimeo ne cura de si stessa: si come pero era usata de fare. Peroche nel pricipio de la sua couerside, auegna che lo loco no fus se acora obligato a religiõe: non di meno piu che tutte le altre uirtute amaua & desi deraua quella de la uera & sancta obedietia & i essa baueua posta tutta la sua sollicitudi ne. Et pero li soi inimici p mezzo d'quel la cercarono d'iganala & comzorono a me terli in core diuersi e noui penseri contre

la obedietia i tato che quali de tutte le co se facte e dicte da la sua plata glie ueniua iu dicii & murmuratoe ne la mete sua. Et de questo baueua gradissima pena & amaritu dine. Et diceuane la colpa sua ad essa sua p lata spesse uolte & cu grande uergogna. Et non pero cessaua la battaglia auegna che molto li giouasse & maximamte in questo che ogne uolta riceuea fotezza a no colen tire totalmte auegna cha cio quasi uiolete mete era tirata. Et allora tornadole a li na de la oratoe pure receueua alquanto cofor to. Si che no cosentiua al tutto, ma stauz i grande amaritudine pesando per questo essere in cotumacia de la uergine maria di cendo essa mi ba disto che io disparta da me il pprio parere & io pelo omne di el cotrario. Et cosi era coducta in grande desp atione no pensando che questo predesse p instigatoe diabolica ma pure da se stessa Et ucdedo lo maligno diavolo che po ella no pdea la speraza de dio:peso de trouare uno piu subtile igano. Onde una matina essendo intrata ne la ghiela p orare subito esso li apparue in forma de cristo crucifi xo stando in modo d'eroce cu le bracce a perte alquato suspeso inanci a lei . Et co u no modo amicheuole & benigno e quali co acto de uolerla repredere li parlo dicen do ladra tu mi bai robato: dame quello ch tu mi baitolto. Et essa crededo pure che fusse iesu xpo cu grad riueretia & timore i tato che a lei pareua uolotiere se baueria ficta col copo in terra tato li parea essere sottomessa ne la mete rispose dicendo. Si gnor mio coe e questo che me dicete: Im po che io no bo alcuna cola aci son poue rissima & anichilata nel uostro cospecto:& i questo modo sono sotto posta ad altri sa ch no ho alcua cola. Et esso rispose dicedo io uoglio ch sapi coe n sei cosi pouera & ch bai alcua cosa, spoch io te feci ala miaima

gine esimilitudie mia dadote la memoria intellecto e uolutade: Et bauedo tu facto uoto de obedictia me lbai reso e mo me lo toi si chte mostro come sei ladra. Et lei cophededo che questo diceua p li penseri de ifidelita: ch bauto bauea nel cuore con tra la sua abadessa come dicta e desopra re spose dicedo. Signor mio come debio fi re perche no o ilcore in mia liberta: & no posso tenere li pesieri: che no me uenghio Et lui rispose dicedo: Fa come io te diro. piglia la tua u olunta memoria & îtellecto & fa che no lo adopri i niuna altra cosa: ol tra el uolere de la tua magiore. Et lei pur disse, come debio io fare questo: che non posso tenere lo itellecto che no disterna & la medria che no si ricordi? Et lui rispose . Metti la tua uoluta ne la sua & sa rasione che la sua sua & non uolere exercitare la memoria & lo intelledo in niuna cosa oltra lo suo. Et essa pur dicea non poterlo fare sentedo no bauere ilcore i sua liberta Et lui disse fa come te diro cio e. Dormi : ueglia e reposati. Respose lei signore no i tendo quello che uogliate dire. Et lui disse Intedi p lo dormire: ch tu no te impaci ne le cose presente di questo modo. Et p lo vegbiare intédi: che no dimeo debi essere sollicita a douere obedire. Et per lo reposa re itendi che sempre in omne tua operato ne tenghi la mente tua i continua medita toe d'la mia passioe. Et dicto questo e mol te altre cose a cofortatoe de la obedictia di sparue. & lei crededo pure che fusse stato ielu xpo rimale cu la mete suspesa in ques te cose & speso pesaua in esse: Et no dime no no si sentiua bauere libero il core da la sopradicta battaglia: anci cum grande im portunitate subito come la sua abbatessa ordinaua alcuno exercicio o diceua alcu na cosa li uenimo quasi innumerabili iu dicii pensando meglio staria questa cosa

16

311

fi

nò

010

ofo

1:0

non

113

tare cola

OLIS

p lo tale & p lo tale modo: & molti peleri de infidelita & de cotradictoe : de quali ne diceua sua colpa a la predicta sua magiore come dicto e disopra. Et questo faceua cu molta uergogna & amaritudie: si ch molte uolte li haueria possuto lauare i piedi p la bodatia de le penose lacrime. Et dice se el no fusse stato questo rimdio del dire sua colpa piu uolte hauerebbe coletito & ri bellato se a la obedietia d'essa sua abbates sa coe d'cio piu uolte cu multa uioletia era tetata d'adare a cotedere cu lei: Et cotradi re a le cose p essa facte & ödiate: Laqual co la seria stata danatoe d'lanima sua. Impo ch p n'unomodo elicito a la psona religiosa cotradire a li soi soprastati:se gia non fus se cosa de peccato mortale. Et pero che diquesto fusse temptato resista fortemte sapendo come no procede da se ma da la inuidia de loinimico: loquele sumamente ba in dispecto quelle psone; che drittamte seruono a dio i esso stato de obedictia: Et p questo cerca semp noui modid posser le i ganare. Si che resustao co patietia & ha uerão coroa de martirio. Ma tornado al no stro ppoimto passato acora alquato tepo sempre li cresceua questa battaglia & mai non ristete pero di portare amore e reue rentia & anco de obedire a la sua magio re in tutte le cose:ne ancose ritrouo esse re pertinace ne obstinata nel suo parere. Anci per non consentire a quello sempre era i grad battaglia & a maritudie i tato ch p la multitudie d'le lacrime: lequale aboda uão î tata copia: ch le idio p gra no li hauel se conservata la vista ad essa pareva i npossa bile che li ochii no li fusseno descolati nel capo: Peroche gia li aduenne che essendo ne la amaritudine del pianto parendo che piu aqua non li fusse in luogo di quel la gli uenne sangue & dal pianto non se potea retenere per la indicibile tristitia

17

ua

(11

era

100

o di

iola

tala

ente

mie

che piagato li hauea il core & maxime per che se uedea essere priuata de la fiama del diuio amore: d'ilquale spesse uolte solea es sere uisitata & cu tata abondantia che a pe na cu molta uioletia lo poteua ocultare, Si che uene i grande siccitade de testa che no potea orare ne dire officio senza grande pena & usoletia. Et piu p questo li crescea la peosa tristitia temdo che no fusse puitio d'sensualita. Et questo timore pcedeua da lo îimico poche come dicto e disopra gia ne la prima apparitoe esso li baueua disto che partisse da se la sensualitate: & mo la sti mulaua mettendoli nel core che era sensua le e non solamte ad essa: ma etiam a le p sone a lei congiunte. Et p questo porto & sostene molti desassi & im pperii. E quel to era il conforto & substetameto a lei po to î tâti guai. Siche crescendo la pena sua cotinuamte quali li mancaua lo intellecto. Impoche dentro e di fuore erano le batta

glie. Et p questo comzo a pigliare alquan to ripolo & non cotinuare coli il uegbile de la nocte. Et peroch tato era usata a la oa toe che etiam dormendo si trouo leuare suso i modo de croce cio e cu le bracce ap te. & no dubito cha aquesto non la induces se lo inimico acioche p troppo orare la fa cesse ipacire. Et oltra de questo parue a lei & cusi fu ch gli aduenisse come fece al glo rioso lob:cio e che fusse priuata de omne richezza de gratia mentale e coporale. Et le uirtute: che inaci adoperaua cu bono fer uore & senza pigritia mo li parea ipossibi le a douerle exercitare: se no ch la uirtute & la patietia gli era pposita ne la mete aue gna ch molto poca ne hauesse:perochuna minia parola: che glie fusse stata dicta: la i duceua i grande amaritudine, Et questo li aduenne doppo li predicti inganni per la molta pouerta d'spirito: che patiua. Et pas sato anco piu tempo cu tata penuria uede

do lo inimico ch al tutto no lhaueua gita a terra: d'nouo li apparue in forma d'la uer gine maria cu lo suo figliolo in braccio: & parlado si li disse im pperandola. Tu no bai uoluto partire da te lo amore uitioso: & io no ti daro il urrtuoso cio e quello de lo mio figliolo. Et dicto questo disparue quasi come psona turbata. Et essa pesando pure ch fusse la madre de pori nase mel to amarissima crededo essere i errore cum lei & cu lo suo figliolo Pr qui pesino le auditrice: i quata mortale penuria & tristi tia cordiale era qui coducta: i tanto che a pena se possea soportare se medesima i ta to che piu uolte se baucria desperata: se no fusse: che sapeua bene : come lo magior peccato ch sia: si e quello de la despatoe: & anco pch la diuina bonta mai non li tolse lo dono de la bona uoluntate p laquale se p haueua desiderio de no uoler far cola ch fusse contra lo divino volere. Et vedendo lo maligno che per tutto questo no potea obtenere la danatione di costei:parue che riceuesse da dio liberta de renforzare la sua rabia cotra essa: pero cognoscendo: co mo e quato lei amaua cordialmente lo bo nore del presente monasterio e lo bene co mune de tutte le sorelle: cerco de affligerla per altro modo. Onde come arabiato una noce quando le altre sorelle dormiuano lo audi essa andare i torno al monasterio cu spauetose & terribile uoce urlando. & dop po questo non trouzdo da dio libertate d' potere gettare a terra lo monasterio: come fece la casa del beato sob: sece tanto che i poco spatio lo moasterio rinase uacuo zo e uoto d'la roba & de le sorelle. Et lei pure stando forte non uolle uscire fuore fino che non li fu promesso da quilli che la ca uauano come essa tornaria in esso luogo & reconciareuele in megliore conditione de prima. Onde per questa promessa usci fo

ra cu gradissimo dolore dicedoa gli: ch le erano uenuti a tollere: menatime i loco ch io non babia cagione de uedere ne parlare ad alcuna persona: & cosi fu facto. Et dop po alquanti di come piaque a la diuina p uidentia torno nel luogo cum altre cinque de quelle sorelle che prima li erano. Et co menzosse a reformare il monasterio i buo no stato. Ma passo alquanto: inanci che se potesse hauere ilmodo de serass in clausura Siche le psone : lequale ueniano a uisstare lo luogo itrauano dentro. Onde lo imico se resorzo da capo cotra essa: & incito alcu ne plone de grando stato secodo il modo che i secreto la pgarono: li piacesse d'uole re andare a stare i casa per copagnia de una sua figliola desmetuta. Et che sel fusse nec cessario trouare dal papa o da qualunque altra persona licentia non dubitasse che tut to quello che fusse de bisogno a la salute de lanima & del corpo li seria pueduto & meglio non laperia domandare. A lequale promesse non consenti ma stette pur fote & constante nel predicto luogo cum piena fede che ancora se seraria i clausura sotto la regula de sancta chiara, Et cost aduene, Ma lo îimico arabiato de nouo comzo aco a uolere gettare a terra lo fundamto de lo e dificio releuato. Et lei dubitado fotemte recose a lama de la oratione & cu cordiale affecto & metale uoce chiamaua i uerso il celo domadado lo diuino aiuto. Et ianci ch fusse pienamte exaudita poto & sostene molte & diuerse tribulatõe & in se & ne le sue pping: lequale qui non pono pche se ria troppo lugo a narrare. Ma pure come e scripto cosi aduene cio e. Exclamauerut in die afflictiois sue: & tu de celo exaudisti e os. Per tal modo ch lo edificio p ifino a q c prosperato de bene in meglio. Et lo ini mico perdendo la battaglia rimale cofulo a laude del signore idio: loquale non aban

dona: chi sperano i esso: auegna chi li pmet ta de molte e grade tempestate per uolerli in cio prouare & farli degni de magiore gloria. Onde pmise apertamete che essa sa pesse come le sopradicte apparitione erano procedute dal diavolo & ch dio tutto cio li baueua pmesso p farla uenire a grade co gnoscimto desi medesima. Et cosi li adue ne, Imperoche passato la sopradica iferna le penuria: laquale duro p spacio de circa à ni cinque remase nouamente consolata da la divina visitatioe & confirmata in tanto cognoscimento de la propria impotetia & nichilitade: che se tutte le anime beate li bauesseno giurato il cotrario no lbauerebe creduto. Et oltra de questo rimase in tanto salutifero timore che inaci o uero ne lo co specto de la diuina maiestate no se uedeua se none nichilissima scomprensibile & idi cibilmte. Et cosi al suo costo doueto alqua to experta de li diabolici îgani & aco de la

uera & diuina uilitatõe: de laquale dice & afferma questo: che quando idio p sua cle mtia se dignaua uisstare la mete sua subito se nacorgea per questo segno infallibile & uerace cio e che inaci alui precedeua la san eta aurora d'la bumilitte: laquale intrando a essa in mediate li faceua inclinare ilcapo interiore & exteriore : siche li parea essere principale radice de tutte le colpe prete rite presente & future. Et cosi iudican dose cagione de qualunque diffecto ful se ne le sue uicine :Permanea in uera & cordiale dilectione de quelle. Et albo ra de presente se giongeua lo radiante so le & foco cocente cristo verace: & con essa anima se riposaua in pace senza altro mez zo si ch bene possea dire. O alta nichilitate tuo acto e tato forte che apritutte le pore & intre ne lo infinito. Et poi declinado la fiama del diuino amore remancua la men se illuminata & il core riscaldato & acceso

21

0

da

to

0

ua

del desiderio del mal patire: & la faccia io coda cu li sentimenti tutti iubilosi & festi ui & la eloquetia alcune uolte parea rema nere tutta expedica: ad augmentare le uir tute: & dolce & suaue a reprendere & sopo tare li diffecti. Et alcune uolte per lo con trario remaneua quasi insensata ad omne parlameto per la gratia de lo unitiuo amo re in essa permanente. Et quato piu era co giuta cu dio:tanto magiore timore baueua de no essere sua inimica. & de lui priuata. Et cum questo mezzo possea fruire la di uina presentia senza piculo de uanagloria p qualuq persona li fusse presente. Et aco extimaua tutte le mortale creature essere e qualmente annichilate nel conspecto de la diuina & ipiale maiestate. Siche per uno modo indicibile li era porto uno lume îte riore: per loquale comprendeua ch solo i dio la possea letificare & gloriare & p gra darli bene infinito: & p iustitia pena infi

nita. Et pero summa stultitia li pareua lo uanagloriarli & ptema de quello stare de acceptare li diuini sentimenti: & de bene operare quatunque fusse a la palese, Et que sto no dico per le nouicie incipiete ma p le perscate: che bano lo sumo per niente:a laquale perfectioe no si peruene cu uera fir mezza se no per lo portare de la peosa cro ce passando per la uia de le molte teptato ne. Hora uoledo mostrare per contrario de comphendere & cognoscere la diaboli ca millioe p quella experientia ch ne beb be ne le sopradiste diabolice apparitioe di ce ch tutte tre quelle uolte:ne lequale se gli dimostro lo inimico in quelle specie che diao e mai i quello istate no li occorse ne la mete dubio se fusse reo spirito ancisu bito senza altra certificatione credette pu re che fusse buon spirito: Imperoche in el se apparitione sempre lo falso inimico li predicaus quella uirtute: laquale essa sum

mamete amaua cio e la obedietia: & poi 9 molta iportunitate la induceua al cotrario mettedogli nel core i penseri ch la iduceua no a iudicare la sua magiore & poi doppo a questo sotto spetie de cotritioe li mettes tato dolore di essa sugestioe ch la faceua sta re ne la fossa de la idicibile & damnatiua tristitia dadoli ad intendere: che questo p cedeua da se medesima & no da lui come senza dubio faceua. Questo pprio modo tene lo îimico: dadoli p piu tempo la tep tatoe de la biastema: ne laquale mai potete trouare alcuno rimedio ne per confessio ne ne per altro modo: infino che lo di uo lo etiam dormendo essa una nocte se li fe ce presso a lorechia & diceuali che ella bia stimase idio. Et lei cosi dormendo contra diceua dicendo questo non faro io. Allho ra lo maligno parue tanto se sdegnasse chi fece si grande strepito che essase sueglio & sentiselo partire da presso. Et p questo

le a corse aptamente come lo inimico era stato quello: che tato la baueua afflicta met tendolinel core quelle biasteme & dando li poi ad intendere che procedesse pure da se stessa per farla cadere in desperatõe. Et dapo questo rimale uittoriosa de la ditta te ptatione uedendo apertamente come lo in imico li pogeua nel spirito quelle biasteme Siche qualunque de uni dilectissime sorel le fusse tentata de simile battaglia non si confunda ne contristi pensando quello proceda da se:ma solo da la diabolica in uidia: laquale non puote sustinere che i dio sia adorato & laudato. Ma in eterno pure senza mai restare sia benedecto & laudato & . Magnificato & Sopra exal tato in despecto & derissone de lucife ro cum tutti li soi compagni & tenebro sa brigata. Amen. Amen. Hora uolen do piu euidentemente demostrare quello che li aduenne doppo li predicti inganni.

dice che la boa uolatate in parte parea ado metata nel bene adoperare: & mini ni biu sca li fusse portata inanci li parea uno in so portabil trauo. Et tato era senza gusto de deuotione che al tutto parea fuora dise. Et molti anni passo inaci che potesse reba uere il gusto de la oratione. Et nel tempo de esse apparitione era tanto fortemente atentata del uitio de la uanagloria che lo falso inimico li metteua nel core: che se di cesse le predicte apparitioe seria tenuta bu ona. Et per questa cassone le celaua. Qui e da considerare cu quanta astutia lo inimi co insignaua ad essa la uia de la obedientia & poi li mitteua nel cuore il contrario. Et oltra di questo li daua a uedere come da lei procedeuano quilli peleri. Et tutto zoe faceua lo maligno p farla precipitare ne la fossa de la mortale tristitia: laquale li fu tanto penosa: che poi quando ne su libe rata dice : che chi bauesse mettuto al

partito & dicto: quali uoli piu tosto o toi nare ne la predicta tristitia: o uoli che te sia tagliato lo capo: senza dubio alcuo se tro uaua piu tosto apparichiata a receuere tal morte. Anci li seria paruto grandissimo pi acere & dilecto p no essere ritornata i essa tristitia. Ma imptanto auenga che ame pa ra presumptione prego cordialissimamete tutte quelle che sempre si trouaranno abba tesse in questo monasterio che si sforzino essere uigilante sopra a la grege ase comes sa sapiando come lo diauolo lupo inferna le sempre cerca de deuorarle. Adunque ne cessario e fare diligente guardia: & non as pectare de souenire la pecorella quando ene la bocca del lupo & posta in extre mo. Ma subito cum uera benignitate & largita souennire a le infirmita de lani ma & del corpo. O quanto e grato a dio & saluteuole a la subdita quando la sopra stante li porge il subsidio inaci che lo adi

24

So

u

110

de

le.

teb3

apo

ente e lo

le di

i bu

)vic

min

IIII

o. Et

700

nell

li fu

libe

dimadi iperoche la cosa domadata e meo grata e mezzo pagata. Et quale e quella si i sensata che ropendose lo piede o uero lo minimo dito che presto non chini il capo al riguadilo & le mano a mitigare? Et pero questo modo debbe fuare senza pigritis ciascuno cipo a tutti li subditi mebri pch lo cotrario e medicia motale & danativa al capo & a le mebra Horabasti questo per no aprire li ochii a le simplicitate col bie. Et racomadole a quelle: L' tutto ued senza restare. Anco li aricordo come debba fare magioe stima de la minimima asa a se com messa: che de tutto il modo cu lo suo ona to. Sich gradissimo pondo e questo a chi bene lo cosidera. Et semp se sforzi cu uera prudetia a mostrare magiore amõe a quel le che sonno teptate de inobedientia & in fidelitate i uerso de loro: che a quelle: che non uano per tal uia. I nperoche magiorm te e la virtute de la obedientia amata & desiderosamte cercata da tale persona coe manifesto e ch lo inimico semp piu tosto impugna la serua de cristo contra quella ui tute: che cognosce da essa essere piu amata Et beata quella religiosa: che cu patientia sostenera tale abaiameto & uincera se me dessima: peroche non receuera corona de obedientia chi per essa no sostenera batta glia de cotradictoe: si coe disse la ifinita bo tade del nostro signore dio cio e ch listor zaturi de se medesimi rapiscono il celo. Adunque seguita che quelle: che obedisco no cum uiolentia de proprii pareri & che sonno molestate da la propria uoluntate & dal prorio senno & discretione non per deranno pero lo merito de la uera obedie tia anci magiormte senza dubio acquista ranno la celestiale gloria facendo continua uiolentia a se stesse sottopondo la propria uoluntate non solamente a le soe madre & magiore : ma etiam a le equale & mi

25

m

114

nore di se. De tal uirtude ne mostro la uia la infinita bontade del figliolo de dio qua do no solamente su obediete al padre eter no:ma anco a la sua madre & Ioseph si co me manifesta lo euangelio doue dice, & e rat subditus illis. Per tanto uergogness la su perbia del core bumano loquale no solam te no uole stare subdito: ma sempre cerca de signorezare & soprastare ad altri. Et an co se cofonda la mente de quelle persone: che sono initate a le noze de lo agnello cio e a la sancta religione: lequale se credeno d' poco tempo che stiano a lo porto de la sa Îuteuole obedientia essere sufficiente a do uere regere & amaistrare altrui: de laquale cosa sonno iganate: peroch crededo de ha uere acquistata la uia de la perfectione son no cadute ne la fossa de la presumptõe no coliderando come sono delungate da la p festissima & bumile obedientia de cristo ie su: loquale doppo li uîte noue ani ch esso

era stato subdito & obediente occultando la altezza d'la diuitade sotto lombra de la sua uirginale humanitate anco da capo piu aptamente & quasi come nulla bauesse fac to exercitandose in essa obedientia porto & sostene tate & si diuerse pene & derisso ne come manifesto e che non solamte no fu tenuto figliolo de dio como era:ma fu chiamato & reputato biastematore d'esso dio & preuaricatore de la lege sua & da li principi e baroni del mondo non fu bo norato come uogliono essere bogi di li soi serui anci reputato stolto & malfactore.& tutto porto & sostene per compire la obe dietia de lo eterno padre. Et in questo se demostra esfere stata psectissima in lui essa obedientia quando non selo fu sugetto al padre ma etiam per obedire a esso padre se sottomise a la signoria de li uilissimi pec catori: de le mano deli quali receuette si crudelissima morte: & albora compi la

obedientia sua. Et per tato a questo exem pio douerebbe de psona: laquale e chiama ta a lo stato de la religiõe no solamete desa derare de stare treta anni & piu sottoposta ad altri come fece esso cristo ma etia cum grade feruore doueria quottidianamte do madare a dio gratia de potere finire i stato de uera & humile obedientia p essere piu conforme al suo figlio o : ilquale come dic to e non solamete su sugetto & obediete al padre & a le creature buane ma a le ises bile.Impoche prendendo carne bumana & passibile fu sugetto a patire fame lete fre do & caldo & altre neccessitate come rechi ede la nostra fragillita. Et anco ultimatame te puirtu de obedientia se sottomisse ala crudele signoria de li asperissimi chiauelli: sotto li quali stete coficto ifino a lultio pu to. Et pero chi dubitare poria de la salute sua sinendo il mortale camino in tale uir tute: Laquale fa piu simile la serua al sue

lignore: che qualunque altra uirtute se sia. Horpquesta sacra obedientia no promis se il padre eterno ad habraam de mandare il suo figliolo a prendere nostra mortalita te per nui uiuificare?certo si. Adunque chi uole fare bono edificio pigli quella per suo fundamento & creda fermamente che meglio se potera saluare per essa :che per qualunque penitentia de degiuno o côten platoe se uoglia. Et non e nissuna rationa le creatura de si poco intellecto che non de ba cognoscere come la uera religiosa non po fare magiore cola per lo suo signore dio ne piu a lui grata: come e a lui dare tutta se per lui lassiando lo suo proprio ar bitrio. Impoch manifesto e che come la creatura: laquale se sottopone ad altri per amore del suo creatore: sa mag ore co sa & merita piu che non fa quella : la quale serue ad esso cum lo arbitrio pro prio : Et'se babraam fu sustificato per

bi

obedire solamte a dio quato magiormen te sera iustificata quella: laquale per amore de dio se sottopone ad obedire a la serua de esso idio? Et pero Charissime datine de bona uoglia: sapendo che magior cosa non potete fare al uostro sposo cristo iesu che perseuerare & finire sotto il iugo: che per lui hauette preso. Auenga che lo inimi co alcune uolte faccia parere la uia a chi troppo stresta & a chi troppo larga. Et que sto aduiene a le nouicie: Imperoche subito intrate in campo di battaglia sonno metu te a la proua :acioche de piombo douen tino finissimo oro: cio e che de sensuale & mondiale douentino spirituale & celestiale Et questo fa lo nostro signore dio volen dole menare per quella uia: per laquale ando lo suo figliolo. Come sapiamo che dal punto de la sua natiuitade infino a la morte sempre ando per uia croce. Im pertanto amandole dio de amore paterno

per farle coerede deli beni del suo figliolo subito le comza a mettere ne la uia de la croce & pmittedo esso sonno assalite da li rimici îfernali nascosamte cio e sotto spetie di bene peroche le fano essere pentite de quello: ch cu tato ardore bano desiderato i tato ch come sonno detro dal monasterio lo diauolo li mette tato spaueto nel coe ch se non fusse per uergogna tornarebbeno a dretto cio e uscirebono fuore. Et questo i teruiene maxime a quelle: che debono fa re magiore fructo ne la uia de dio : pero che non solamente non li pare bauere tro uato dio come spauano ma anci dubitano essere priuate de lui & de omne gratia & deuotione: perche inancia la uenuta sua cum grande feruore desiderauano per a more de dio abandonare amici & paren ti. Et lo inimico le tenta del contrario dan doli tanta memoria & tenerezza de gl li: Che ueghiando & Dormendo non

pare possano pesare altro che d'Ioro. & on de soleão desiderare de fare molta peiten tia mo sonno cobattute d'molte sensualita te & gulositate in tale modo ch a pena ar discono de tollere del pane ch glie posto i ancitatistimolili da lo inimico. Et breue mte sonno priuate de de gusto de deuotio ne:p laqual cosa îtrano in grande tristitia dicedo. Veramte io era megliore inanci ch 10 uenisse qui: & meglio seruiua a dio & con piu deuotione che non faccio hora.& cosissotto spetie di bene lo inimico lecoba te: che tornino a dricto: mostrandoli chi la uia sia troppo stretta o troppo larga: Map nesuno modo debe la sposa de xpo cosenti re a tali igani. Anci cu fortezza & pmpti tudine de spirito debbe sforzare lo suo li bero abitrio & dire detro da se. Se lo mio signore idio me permitesse chio fusse sem p tetata infino a la fine de la uita mia non aconsentiro mai anci staro piu forte. Et poi che ha facto tale pponimento sene ua da a la oratoe cu magiore feruore che po & dica con lo cuore & cu la bocca. Signor mio ielu xpo dulcissimo per quella ifinita & in enarrabile charitate: che ui fece stare ligato al crudele tormento de la cclonna & sostenere le crudele & aspre battiture da li uostri inimici per mia salute: Prego me diate tanta fortezza che mediante la gra tia uostra io possa bauere uictoria de li mei inimici & cum patientia sostenere questa & omne altra battaglia: che loro me potessino dare & poi ingenochiose cir ca a cento uolte & piu & meno secundo che po alnome de iesu inuocando sempre quello. Et sia certissima qualunque perso na fara tale oratione cum bono cuore che subito receuera' rimedio & confor to secundo che disse & affirmo, La dolce memoria del sanctissimo frate San &o Bernardino: Loquale io Chiamo

29

11

nti

110

em

1011

Et

& tego ch lui sia lo paulo del nostro patri arca: Sacto fracesco. Imperoche cristo uole do a copimento figurare la uita sua in esso ba pmesso ad uno de li soi frati fare quel lo che fece lo apostolo paulo: loquale no si poteua saciare de nominare il nome d'ie su:loquale e maifesto coe e quato lo apos tolo d'fracesco santo bernadio lhabia no uamte exaltato & al psente no solamte nel suo predicare ma etià nel deuoto ragio p lui pricipiato: per laqualcosa iustamte se po te chiamare Paulo de Frasco. Ma tornado al nostro pposito copiuta la pdieta oratoe se per diuina dispesatoe no se partisse la te tatoe subito la persona che tetata senza al tro rispecto ne uergogna retonesa al suo pa dre o madre spirituali o uero maestra & 9 fidetemente dica coss. lo dico mia colpa ch io sonno teptata fortemente de partirme de questo monasterio & io de cio ne sono malcoteta:p tanto ui prego ch me aiutati cio e che me mettati in cepo o in pgione p isino me sia cessata questa battaglia: a cio che io possa perseuerare i quello luogo nel quale dio mi ha chiamata. Et questo mo do îtedi che debbi tenere quado sei tirata al cosentimeto. Et dio pietoso uededo la foza che fai a te stessa comadara a li diauo li ch se partino da te & coronaratte no so lamte de in enarrabile gloria ne laltra uita ma etià ne la uita plente te adonara d'mol te uîtute & gratie si coe de cio babiamone exepio de uno: loquale toccato da la diuia gra lassio aici & pareti & andossene cu gra de feruore in uno moasterio & doppo po co spatio li uene si grad tenerezza & amo re de alli soi pareti che al tutto era teptato tornare ad essi: In tanto che come ebrio d' la memoria loro correua i qua & i la per lo diao monasterio: & quasi come se uoles se arapare per suso le mure si le graffaua cu grandissimo dolore. Et uededo questo

li frati & bauendoli compassioe & no tro uando altro rimedio de poterlo aiutare se pensonno de metterlo in cepo. Et stato al quanto tempo in quella penitentia coe pia que alo altissimo dio permise che la pdic ta teptatoe se partisse da lui: & receuette ne lanima sua tante gratie & adornamento d' uirtute: che fra li altri era nominato pieno de sanctitate & de lume diuino. Et pero in questo se dimostra quanto piace a dio la p sona che per suo amore porta & sostene patientemente tutte le temptatione & ad uerlitate che lui glie permette. Sich beato e & piu che besto quello religioso o uero religiosa: che semp e teptata & mai non colente: si come disse esso dio ne lo apoca liple. Qui uicerit facia illu columna i tem plo meo. Et anco dice il suo glorioso apo stolo sancto lacobo. Beatus uir qui suffert teptatoem: quoniam cum probatul fuerit: accipiet corona uite. Et pero inganati son no quilli: che uanno al seruitio de dio cre dedo seruire a lui cu dolcezze & suauitate de spirito & pace metale. Impoch questo n e quello che rechiede dio da li soi fideli & ui. Anci li îuita a battaglia dicedo. Qui uult uenire post me:abneget semet ipsum & tollat cruce sua & sequatur me. Et d'ques to ne babiao exepio i lui medelimo: qua do descele d'celo îterra no per riposo ma p apndere battaglia & riceuere p bonore dispresso & priposo fatica & prichzza po uertate & p sacieta fac & sete. Et breuemte prese tanta & tale guerra che morire uolse in campo de battaglia. Et per tanto dilec tissime sorelle la sposa: che ha xpo suo spo so se uole congiungere convienne a lui co formarsi sottoponedosi ad omne tomto coporale & metale intendendo po de non uolere fare alcuna cosa particulare senza li centia de la sua magiore. Imperoche la uir tute de la uera obedientia ua inanci a tutte

31

10

100

10

011

oca

em

po

le altre: & essa e quella che al celo conduce Il soi operatori. Et i ogni cato e secura pu re che lapersona subdita manifesti le sue te ptatoe a chi lha a regere. Peroche la piaga occulta no po essere medicata ne curata. & quato piu la cosa li pare buona & secura: tato magiormente la manifesti acioche sot to spetie di bene non sia inganata come fu quella: che disto e disopra: a laquale appar ue lo inimico îforma de xpo & de la uer gine maria. Peroche aco li occorse uno al tro ingano: loquale non uoglio tacere p fa re piu accorte & prudente quelle: che anco uanno per uia de oratõe & gusti mentali. Cio e che una nocte essendo essa a lo ma tutino i choro sentite ne la mete sua alcu ne cosolatione. Et credendo che fusse buo no spirito restete de dire matutino non se mouedo pero del coro ne de sua posta p no fare alcuna demostratione. Et seguitan do il sentimento a lei porto:nel cuore suo

era facto uno parlamto demostrativo coe & quato idio baueua nobilitato lhomo & la dona dadoli lo libero arbitrio de potere fare bene e male & come facedo bene dio quasi per iustitia lo coronaua: & ch lo apo stolo Paulo per questa cagione diceua a si essere riposta la corona de la iustitia : pch baueua exercitato lo libero arbitrio i bene fare lassando il male che baucua i libertate de fare. Et stato alquato spatio cu la mete in esso ragionamento remase pure cum in tentione che questa fusse stata gratia diui na. Et la seguete nocte essendo aco i chuo ro dicedo matutino li uene uno tedio ne la mte & uno stanchamto corporale si gra d' ch quasi pareua îcopotabile a se medesia & cum, questo li uenne uno pensiero nel core demostrandoli come per la fatica de lo offitio & d'lealtre asprezze ch sustineua uoluntariamente doueua receuere p debi to de sustitia piu alto stato ch xpo: loquale

32

ar

fa

160

nl

non haueua possuto peccare ne receuere al cuna concupiscetia de uitii come baueua facto essa: laquale baueua liberta de peccare & era sugetta al peccato & non dimeo ba ueua lassiata la uia de li uitii & de peccati exercitàdosi ne le uirtute. p laqualcosa aue dédose subito chi questo era illusión diabo lica recorse a le ame de la builitate sottopo nédosi cu mentale imaginatõe a lo abisso infernale & considerando come da dio ha ucua riceuuto il dono de la bona uolutate senza laquale no haueua possuto adopera re alcuno bene. Et per questo se auide & 9 prese che la consolatione: ch haueua riceuu ta la nocte preterita era stata da lo diauolo uolendola inducere a considerare che per se medesima hauesse adoperaço il bene. Ma no e coss: Cuncios sa che auegna che nui ba biamo libertate de fare bene & mile: sia mo pero obligati per debito de iustitia a fare bene & falo no possemo seza la divia gratia. Et bene ueramte maca de uero îtel lecto: chi da si pensa hauere altro: ch colpa & diffecto. Hora tornado al nostro ppoi mento cu cordialissimo affecto de caritate pgoue dilectissime sorelle & maxime le no uitie: che ce sonno: & ch ce debono succe dere per lo auenire che omne sollicitudine sua ponano a douere andare p la uia de la uera obedietia: poche questo e lo sacrificio che dio uole da uoi. Et p essa douete lassia re oe altra cosa & anteponere questa etiam ad omne oratione & côtemplatione & dol ceze mentale. Anci beate uoi se pseuerarite in bene fare non cercando ne desiderado alcuna cosolatione, Imperochl dice Sancio Bernardo che seruire a dio non e altro se non fare bene & patire male. Et la regula de le uere serue de cristo si e de non rece uere mai consolatione se non in tempo d' grande neccessitate. Et questa sie la uia se cura. Ma chi uole adare a dio per dolcezze

33

03

itt

00

ba

tite

De13

39

rul

iolo

per

ub1

:[13

1132

& consolatione e ingannato. Et pero di leaissime sorelle no uogliate da esso dio al tra cosolatoe: se no de finire la uita uostra p lo suo amore in stato de uera obedietia & subiedione. Et p questa acquistarette lo regno del cielo: & i questo modo possede rette la sincta oratoe & tutte le altre uirtu tesi coese dimostro i quello beato paulo simplice loquale i poco tepo ch fui a dio i pura obediendietia agsto la grad fare mi raculi. No dico po che la psona uoglia an dare p la uia de la obedietia p fare miracu li Impoch disse xpo Imparati da me no d' fare miraculi ma de essere bumili & masue ti de core, Altro miraculo non de cercare ne desiderare lo seruo & la serua d'cristo se no de finire la uita sua uirtu climte perseue rando i quello stato: che dio li ba chiamati & questo sera grad' & marauiglioso miracu lo: auegna ch no sia cognosciuto da la igno ratia de le persone mondiale: lequale non

banno experientia de combatere cu quilli inimici: che fanno li ueri serui & serue de dio: cio e cu lo ingannativo mondo: loqua le semp se dimostra fiorito a le motale cre ature: & cu la propria cane: laquale e ribel la al spirito ipugnando semp esso cu le ar me naturale & cu li innumerabili inimici i fernali: liquali cu molta malitia & nascosa mete si come iniqui traditori semp cercão de ingannare & occidere le anime dispos te al fuitio diuino. Et pero grad miraculo & magiore pua fanno senza copatoe tali cobattitori: che non fano li soldati del mò do.Imperoche certo e come no se trouaria buomo de tanta ignoratia ch auegna ch lui bauesse la sapietia d'Salamõe & la sõtezza di sansone no adaria po i campo d' batta glia & no se faria ianci al ascaramuccia cu gliochii serati: cio e che non uoria cobatte re cu li iimici: che no potesse bene uedere. si ch p questo exepio possono bene ophe

34

13

tia

10

ITU

ulo

dio

mi

a an

racu

100

alue

care

ole

loud

naci

307

110

lon

dere come & quanto fanno grand' miracu lo a pseuerare i bene adoperare li gui & & ue de xpo a cofusioe de li amatori del mo do: liquali dicono tali cobatituri essere sa chi da pane no cossiderado ch loro cobatte no îcessantemte cu li îimici îuisibili: cio e cu essi diauoli astuti & fotissimi liquali mai ñ cessão d'ipugnali ptirali idrieto da la uia de dio. Et tata e la loro malitia ch aco usa no questo altro igano: cio e che nededo la religiosa feruete i tal modo ch no la posso no tirare in dreto dal ben fare cercano de madarla troppo saci cu lo idiscreto adopa re: oltra la comune regula. & p questo las siado lama de la discretoe i poco spatio do ucta debile o cade i qualch graue isimita de: & cost e costretta a lassare lo studio de la oratõe & de tutte le altre uirtude. & per questo non possendo exercitare la uia d'lo spirito douenta tepida & quasi ssopotabile a si stessa & a dio tole lo bonore: & a le co

pagne il bono exepio: & ben lista: Impo ch plumptuosamte bano passato il coseglio de le loro madre & maestre. Et aco se lo ii mico ued no potere i questo preualere usa una altra cautela : cio e che uedendo coe la religiosa comza a gustare la dolcezza d' lo diuino amore ne la oratione subito li met te desiderio & uolutate de andare in uno loco deserto & solitario dicedoli. Sappi ch meglio bauerai lo modo d'gustare dio & poterai stare di & nocte a loratoe quato uo rai. Et po dilectissime sorelle siate prudete a coliderare coe quello tale 9 seglio & desi derio no se acoda cu lo uero & opti no co seglio d'xpo: loquale ce iuita no a seguitare la dolcezza metalene la cosolatoe & bene placito de la ppria uolutate: ma si a potare la i amorata croce dicedo. Abneget semet iplum quali dica chi me uole seguire i sum ma pfectoe uenda totalmete lo suo pprio arbitrio & lassando tutte le cose uada a lo

35

(0

stato de la religioe loquale ueramete se po chiamare croce per lo continuo negamen to de la propria uolutate. Et che questo po tare de croce sia piu excellente che non e lo seguitamento del gusto metale bene se po comprehedere per lo exempio de la gene ratione presente: peroche multi homini & done se trouano al fuitio de dio: liquali re ceueno grandi sentimenti & uisione & reuelatõe mentale & non hanno percio gra tia de fare miraculi ne de cognoscere li se creti altrui & annuntiare le cose future co me baueuano li altri passati per uia de cro ce i stato de uera & bumile obedietia. Vno de li quali fu il nostro padre santo France sco: loquale diceua ch se trouaua perfectam te apparechiato ad obedire & sottoponer si ad uno loquale nouamente fusse intrato a la religione Et anco diceua: che piu tosto uoleua uno frate: che hauesse passato per uia de teptatoe: ch de dolcezza & cosola

tionercio e d' mentali sentimenti Et dicea ch lo religioso debbe essere facto como lo morto : loquale no cotradice a niuno & se e battuto no se la menta & sta pure doue e posto. De questo nel babiamo exepio in quella sacratissima uergie sancta Marma & Sancta Theodora & molte altre: lequale banno meritato essere sancte no p li gusti & dolcezze mentale: ma si pebe banno p seuerato sotto la obedientia di soi no sola mte magiori:ma etia equali & minori por tando cu uera pacientia la croce de se med sime & de le fatich & sudori de li loro mo nasterii sostenedo freddo & caldo fame & sete opprobrii & uergogne mortificatione & infamie & breuemente innumerabile in giurie & persecutione & aspre tentatio ne & battaglie: non solamente cu la ppria carne & fragile sexo & cu lidiauoli fu riosi:ma etià da quilli: per liquali doueua no receuere subsidio & refrigerio in ogne

36

(0

CE

sua angustia & neccessitate cio e da li so p lati & fratelli. Et perche era questo se no p nascondere la intentione de la suraita sua? Siche queste tale non erano in fra le altre nominate ne tenute magiore:anci ultime & piu despresiate nascondendo omne gra tia & uirtutesche esse haueuano in tanto che piu tosto erano reputate stolte & uitio se che sauie & uirtuose & non perchese gettasseno da matte ne anco perche ,fa cesseno cosa meo ch boa ne lo moasterio. Ma p no se scusare de le colpe & ifamie a se îposte reputandose a grande felicitate la presente miseria. Et ueramete queste son nole îpreciabile & bellissime mouilie & adornamenti de le spose del grande & ma gnifico îpatore cristo iesu dio nostro: lo quale dice. Chi uole salire a me fonte de uita per strecta uia li conuene gire. Et po cofotesili cuori nri dilectissime sorelle co gnoscedo como uni sete chiamate a la uia

stretta lassiando la uana letitia & li natura li & corrotti inquinamenti cobattendo ui rilmete cu la propria fragilitate & sottopo nendo lo proprio uclere ad egni persona p amore de dio: acioche in uui sia spirito pacifico loquale e uero babitaculo d'lo spi rito santo si come esso testifica dicendo. Super que requiescetspiritus meul : niss su per bumilem & mansuetum? A laquale bu militate ce insegna de peruenire lo delecto compagno del patriarcha nostro Sancto Francesco cio e frate Egidio loquale disse. Chi uole possedere perfecta pace mentale: che e uera madre de la buile mansuetudie tenga omne persona per sua superiore & amando non desideri essere amato, & ser uendo non desideri essere servito. Per le quale cose possite bene comprehendere d'ch uitute douete essere onate & pleueare nelluogo: che dio ue ba chiamate. Et pero bene dice O peccatore te petirai tu mai ch

37

tre

Ime

013

anto

IIIO

ne le

e.ta

erio.

THE 3

ate la

lon

18 St

K ma

0:10

ie de

it po

e c0

aula

del mio sangue te recomparai in su la cro ce cum mortali tormeti: doue io te bo po sto uoglio te cotenti. Et a demostrare che cosi e no uoglio tacere quello: che aco ad uenne a quella sopradicta religiosa: a laqua le apparue lo inimico i forma d' crucifixo Imperoche nel principio de la sua conuersi one intrata nel presente luogo: ne loquale demorando alquati anni & comenzando ad gustare la dolce suauitate de lo amoe di uino ne la oratione: Per questo li uene gra de desiderio de andare in luoco solitario & deserto. Et considerado chi molto bene lo potea fare: perche lo loco no era ancora o bligato a religione li crescette fotemte que sto desiderio. Ma temedo pero & non co fidadosi in se medesima cerco de sapere lo beneplacito diuino. Ond' comzo a fae gra de & quasi cotinua oratione pregando di & nocte la diuina maiestate se dignasse reuelargli che modo douesse tenere. Et ba

uedo per piu di cu grade sollicitudine & a xietate facto oratione: Vna mattina essen do ne la ghiesa del presente luoco cica lho za de la terza: & pregando cordialissimam te dio li piacesse exaudirla: la diuina cleme tia se degno reuelare ad essa totalmente zo che domandaua. Et fra le altre cose : lequa le non dico bora per bono rispecto li fu dicto che la persona doueua remanere & stare in quello stato & luoco: che esso dio la chiamaua: Et allbora p obedire a la diui na reuelatione se fermo de remanere pure in lo presente luoco intendendo apertame te: che cosi uoleua il nostro signore idio.p laqual cosa possiamo coprebendere che op tima cosa e a pseuerare in quella religione o luoco che dio ce chiama. Et se aduenisse ch la nouicia fusse temptata de in stabilitate o de qualunque altro uitio se uoglia non solamte nel pricipio: ma nel mezo & fio a la fie debe po no di meo staefote et pleuc

rare recordandose come il sacrato doctore Sancto Augustino dice che la uita de lani ma sopra la terra si e la temptatione: Si che beata e la religiosa : che sempre com batte & mai non consente, Et chel sia ue ro mostrasse per questo exempio : elquale io hebbi da uno Venerabile religioso.cio e ch essendo andato un giouene al suo mo nasterio cum grande feruore per seruire a dio subito che esso su intrato li uenne grandissima battaglia & temptatione de uolerse partire. Ma non consentendo a questo: anci essendo gramo de tal pensie ro cum patientia & constantia comenzo andare per la uia de la obedientia & de le altre uirtute & cum molta promptezza ad impiua tutto cioche li era imposto. Et non di meno continuamente baueua nel cuore la predicta temptatione. Et perse uerando piu tempo cum questa battaglia fini la uita sua nel predicto luogo uicto

li

no

riosamte. Et permisse dio che lui fece mi raculi ne la morte sua demostrado coe esso haueua meritato corona de sanctitate per la continua temptatione: laquale baueua sostenuto per amore de cristo. Per laqual cosa potemo comprehendere quanto pia ce a dio la uirtu de la patientia in sapere portare & sustinere le temptatione & tut te le cose aducrse & penose che esso pmet te siano date in qualuque parte se uoglia: O charissime sorelle recordatiui che io ue ricordo quel che dice Sato Bernardo zo e ch sotto lo capo spinato no si conviene li membri delicati. Et pero se uolete essere non solamente membri de cristo:ma etia uere serue & spose conuenite andare per la uia spinosa seguitando le sue uestigie: Lequale in breuita sonno queste : che per honore & altezza esso uiene a torre dispregio & bassezza. Et per abundantia de richezze pouertade & neccessitate, Et

39

om

l ue

uale

1.010

) mo

runc

enne

ie de

do a

penlie

dele

11230

o. Et

n ni

perle

taglia

gicto

per piacere e dileto pena & dispetto. Et p signoria & libertate obedientia & penalita te. Et per fortezza & sanitade debilezza & infirmitate. Et per sua alta baronia el bo & lasinnello in compagnia. Et per di gnitate papale come sacerdote magno ba ue loseph per compagno & per regali ser uitori li poueri pescatori. Et per lo cibo celestiale mendicando uosse andare. Et per sua diuinitate prese la nostra mortalitate. Et per la îperiale altezza li ladroni in soa bassezza. Or te godi sorella mia: Cami nando per la uia: Del tuo cristo uero messa a & i essa forzasse tua giornata: se non uo li essere ingannata. Peroche tutta la bri gata: Laquale in celo e andata: per tale uia e caminata. Ora si che dilecte sorel le extimate che a le uere religiose li sonno neccessarie le battaglie & temptatione. Et celi summa, felicitate Ad essere be ne subdita & deiecta : Et de grande ri

chezza ad essere bene pouera: & mendica Et de grande bonore essere dispregiata. Et de optima altezza essere b ne bassa & ulti ma in tutte le cose: e magna consolatione per bene fare essere afflista & tribulata: E grande sanitate essere per cristo in firma & non atesa. Summa & indicibile scien tia & essere per lui stolta reputata. Et final mente ben uiuere & in eterno godere e p. esso morire & cum grande & accerbo mar tirio la uita corporale finire. O carissime sorelle: queste & simile cose sonno li ador namentische ui faranno bellissime & gra te ne lo conspecto de lo eterno dio nostro in uisibile & inmortale per lo cui amore pregoue quanto piu posso: con uera patie tia portiati omne affanno de la presente uita. Et uoi nouicie guardatiue de non fa re come e usanza de le mente paruule cio e le stolte & imperfecte religiose : lequale come persone de poco spirito li pare stare

40

100

o ba

i ser

cibo

t per

ate.

1 103

Cami

melli

DUO

b:1

tale

fora

onno

one !

e be

deri

bene pure che siano a sua uoglia bene ama te & bene ueduto da le sue plate & maestre & non uogliono da esse receuere uno bru to uolto ne représione. Et quando sonno mortificate se tribulano: laquale cosa e al tutto reprehensibile. Imperoche la bona fi gliola quando e percossa da la materna ca ritate in suso una gota li deue bumilmente uoltare laltra. Et quanto piu la subdita e menata per streta uia da la sua magiore: tanto piu & magiormente se de sforzare quella receuere & amare recordandoss de quello agnello mansuetissimo cristo iesu: loquale non manco mai in la obedientia del suo padre: auega ch per essa adipire ful se odiato dispregiato & sottoposto a tâti penosi colpi & tormeti: Et pero no si cotri sti labona & uera obediente quantuque li para essere odiata & afflicta & tribulata da qualunque parte se uoglia. Et non iputi questo a: Creatura Humana; Ma anci cum uera patientia & fortezza lo porti & sostenga alegramente & p speciale benefi cio a se concesso da lo eterno padre: loqua le li lassa in correre quello per farla partici pe de la bereditate del suo dilecto figliolo: loquale ce inuita pure adare per la via stret ta & agustiosa dadone de cio exepio inse medesimo. Per laquale cosa no uoglia ne deba la fidele serua essere tanto ignorante: che getti da se quello: ch uene a torre il suo lignore cioe de essere cruciata mentalmen te & corporalmente. Et pero bene diceua lo apostolo paulo. Nos aute gloriari opor tet nisi i cruce dni nostri iesu cristi. Aduq no essere pigra & timida nel male patire & ne lo bene operare: che se cu grande uiole tia no te sforzarai de ielu cristo uera sposa nonserai. Et se plui pena portarai cu esso in gloria sempre uiuerai. Et quanto piu per lui te medesi na abandonarai: in ueritate sappi: che esso trouarai & abandonata mai 41

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.7.49

fi

(3

ite

3.6

are

rde

lu:

nt13

titi

otri

da

puti

non serai. Pero bene dice: Se tutto uoi tut to ti dona a lesu benedecto. Et cum uera hu militade te ofscrisse sempre ad omne suo uolere cunciosia cosa che quanto la p sona e piu perfecta: tanto e piu congiunta a lo diuino uolere. Ma quanto e in ma giore stato de perfectione neccessario li fa stare in magiore timore. Questo te fac cia a sapere la supradicta religiosa: a laquale apparue lo inimico in forma de crucifixo. Imperoche inanci al predicto inganno pos so dire senza alcuno errore & cum tutta ueritate chel gliera stato da dio per gra tia concessa tanta gratia & altezza de uir tute & uictoria de temptatione che trop po seria lungo a narrare. Ma pure de le molte ne diro questo a laude de christo & ad exempio & cautela de uui dilcete sorelle acioche babiate cassone de stare in grande timore doppo le molte gratie & mai non ui extimate de sapere ne possere preualere alcuna cosa che bona sia se non quanto idio per gratia ui poge lume & in telligentia de possere cognoscere le insidie diabolice e forza de relistere ad esse coside rando come dicto e disopra che quella so rella i parte fu data per alcuno, tepo i libta tede d'li diauoli: solo p imaginissi detro da si possere contrastare & resistere a la mali tia & potentia diabolica. Et no di meno i aci questo fosse era passata p li gradi de la pfectõe & hauea receuuto cognoscimto de ciascuno de la predicti gradi quado passaua p essi Et doppo tutti li fu mostrato coe la nima sua era tornata & restituita ne la pria sua innocentia. Et oltra questo p piu tepo porto grandissima battaglia de somno in tato che di e nocte no se lo poteua extirpa re dal cuore si che quasi la piu parte p fa re a quello resistetia staua i croce in uenie a la oratione & al diuino officio & etià a la messa. A laquale essendo una matina in

42

13

III

fra le altre & stado in croce p la predicta cassone & cossiderado come faceua quanta resustetia era possibile a la sua fragilitate & non li pareua receuere diuino aiuto î ta ta penuria li uenne si grande desperatione ne la mente che altutto seria mancata se dio non lhauesse albora succorsa. Onde di cendo lo sicerdote il pfatio & ariuado a di re sinctus sanctus in quello punto essa odi cantare la predicta parola a la angelica ba ronia: laquale precedeua inanci a tanto di uino & excellentissimo sicramento. Et d'tà to dolce & suaue melodia era quello ange lico canto che in quello instante ch lo com zo oldire: subito lanima i comezo a usci re del corpo: ma non fini de oldire la pre dicta parola cio e de compire sanctus: in peroche al tutto seria mancata. Et doppo questo li rimase tanta uictoria del somno che per piu tepo no fu molestata da esso & possea uigilare senza uioletia quado uo

leua. O cordialissime sorelle non ue rencre sca la fatica del somno & de le altre asprez ze acioche per lo merito de quelle merita ti puenire a la eterna requie. lo uoglio che sapiate chi tato li seppe dulcissino quello agelico cato ch no e liqua ch lo potelle ex primere ne mete imaginare. Ma questo di co ch auegna ch quello agelico cato oldele p si poco spatio ch li pase quali un battere d'ochio li fu tato dolce & sunuissimo cheo si tosto coe itro ne lo audito d'le sue occhi e smeticole se medelima plectamte & tutte le cole create coe mai no fuse staté. Er coe dicto e lanima li comzo a uscire del corpo in parte. Et auenga che ella fusse in quello puncto in piedi & in croce tra le altre sorel le non fe pero alcuno minimo strepito aci se inclino zosso cum tanto suaue modestia che li parue essere de minore grauëzza : che una penna. Et non fu alcuna de le cir cunstante chese ne potesse auedété. Hora

li

ti

門回

d

uegnamo a la narratione de una piu mara uigliosa & magiore gratia: concessa a questa medesima da la diuina clemtia: zoe che pialcuno spatio di tepo uoledola dio puare li subtrasse la fiama de lo amore di uino & prino li ochii soi mentali de la dol ce presentia de cristo iesu da loquale spesse uolte soleua essere consolata. Per laoual cosa uenne in tanta amaritudine che di e nocte staua quasi in continuo piato in tan to che el tempo a lei concesso p domire se lo riputaua a grande refrigerio per po terse meglio dare a le penose lacrime. Et passato piu tempo cu tale indicibile amari tudine si che ogne cosa consolativa era a es sa magiormente a crescimento de tristitia che de gaudio & approximandose la festa de la natiuitate del saluatore nostro chri sto lesu cioe la uigilia di natale uenedo al di domando licentia a la madre abbatessa de rimanere in quella nocte in ghielia a

ueghiare psua deuotõe. Et hauuta la licen tia intro la predicta ghiessa del presente luoco & posele in cuore cum pponimeto de dire mille uolte laue maria in uenie a reuerentia de la madre de cristo. Et babian done dicte alquante continuando in fino circa a la quarta bora de la noce ne laquale bora credo chinaque il Saluatore subito i anci a essa li apparue la uergine gloriosa. co lo suo dilectissimo figliolo i braccio & era fasciato pprio i quella forma che si fa no li altri paruoli quando nasceno, & app ximadose a questa sore cortesemete & cum grande benignitate glie lo pose in braccio. Et cognoscendo essa per diuina gratia che questo era il uero figliolo de lo eterno pa dre se lo strese fra le bracce: mettedo la fac ciasua sopra quella de lo dulcissimo fátino xpo ielu. Et cum tata suauitate & dolcezza ch tutta pareua se deleguasse coe fa la cera al fuoco. Et tato era suauissimo lo odore

di

101

tin

rese

po Et

mari

iael

tici3

felta

chri

13 3

che usciua de la purissima carne de esso iesu benedecto che non elingua che lo potesse narrare ne mente si gentile che lo potesse imaginare. Et de la bellissima & delicata fa cia de esso figliolo de dio quado ne baues se dicto tutto quello ch se potesse dire nie te seria. Et po lo lassio a la cosideratione d' li audituri: ma bene me dilecta dire. O.c. core insensato & piu duro che tutte le cose create or come non te spezasti & al tutto no te deleguasti come fa la neue al sole ue dedo gustado & dolcemte abraciado il sple dore de la paterna gloïa? Imperoche ques ta uissone non fu insonio ne îmaginaria ne anco per excesso mentale anci aperta & manifesta senza alcuna fantasia. Ma uero e che come essa reclino la faccia sua sepra quella del fantino subito disparue la uisso ne & rimale in tanto gaudio che per piu tempo pareua chel core suo & tutti li men brisempre iubilasseno. Et la cordiale & amara tristicia: che per tanto tepo lbauea afflicta per la absentia de xpo iesu se parti in tal modo che per piu te mpo no li posse îtrare melecoia nel coe. Adugs dilecti Ime sorelle siate prudete a sape potare cu pacie tia la absentia del diuino amoe & i tal te possforzative a stare fote a le usite oratioe mtale & uocale & a le altre sancte uirtute & bone operatione infino che a la diuina cle întia piacera redopiare la fiama del suo uir ginale & cultissimo amorene li cori uostri Imperoche quando esso bauera prouato la nima ch de lui e rimala uedoua p alcuo te po & uededola costate & fidele i tal penu ria no se potera tenere de consolarla & ren dere se a quella poi cu magiore abodantia & inseperabilmte. Ma io prego cordialissi mamte ciascuna abbatessa che sempre succe dera ne lo presente luoco che cum summa diligentia usi compassioneu ele & materna dilectione in substétare la mête & il copo

45

u Te Te

).c.

cele

utto

e 00

1 lple

quel

103713

rta &

1070 6

(cpm

U1.10

I bin

men ale &

de quella subdita: laquale cognosce essere afflicta de cosi amarissimo passo. Impoche non e dolore sopra quello chi patisse lani ma: laquale se pensa & crede bauere per duta la gratia de dio. lo dico crede: Impo che credere non e sapere in tal caso la rasso ne e questa che lanima: laquale e in experta del perfecto amore diuino se pensa essere priuata de quello quado se uede no gustare le usate dolcezze metale & chi glie subtrac ta la presentia de la bumanitate de cristo Et pero questa se dole di tanta mortale pe nuria che non lo poteria comprendere se non chi lha prouato. Et no dimeno i que sto tale passo idio e congiuto p oculto mi sterio cum triuphale amore ne lanima. La demostratione de questo se coprehende p la presentia del dolore Imperoch tato e lo amore quanto e il dolore. Aduq resta che lanima: laquale se dole pche no sente amo re possede in sememte lo amore cum lo

dolore cunciosiacosa che non se po dolere d'quello che no se ama. Ma no e iteso ques to îtellecto da le mête paruuole perch esse amano piu il dono chel donatore. Aduq neccessario e che dio subtraga a lanima pe regrina el sensitiuo amore & demori o essa sotto il mato de lo dolore: acioch essa salis ca a pfecto amõe de lui cu lo mezzo de es so delore: Loquale ueramente dico ch pas sa õe motale dolore: auegna ch no para cosi a chi no la puato & maxime a le donne se cularesche: lequale se danno ad intendere che non sin dolore che passi quello ch esse receueno d'la mote d'li soi figlioli & altri amici & pareti, Laqual cosa non e uera. In peroche doppo la morte & privatione de le cose psente esse possono sperare d'haue re idio & el paradiso: Ma la serua de dio: laquale in esso ba posto tutto il suo amoe & da lui ha receuuto il sposamento cioe lo anello de la bona uoluntate: per loquale ba

abandonato non solamete amici & pareti & tutte le cose create ma etiamse medesi ma quando se uede poi & crede essere pri uata d'esso dio lo cui dolce & suaue amore in parte baueua gustato tanto resulta in quella magiore & incomphensibile pena & dolore quato cognosce che doppo idio no puote trouare magiore gaudio ne altez za per la sua divina infinitate. Hora aduq resta che tanto e incomprebesibile il dolo re de questa anima quanto e in comprebe sibile dio : loquale dubita bauere perdu to. Adunce se po concludere che magiore dolore & pena prouano quilli che uanno per la uia de lo diuino amore: che dequa lunque altro se uoglia. Ma uero e che tutti li serui & serue de dio non passano per la uia del sopradicto dolore imperoch pochi sonno al presente che passino per li gradi de la perfectione: liquali solo sonno quilli che intendeno lo sopradicto dolore per la

experientia che de cio banno bauuta: Et ueramete per questo se po bene dire. Mul ti sunt uocati pauci uero electi. Imperoche tanto e refredato lo spirito de lo amoe: ch molti uenono meo nel passo del sopradic to doloe poch tanto sono debilitati boggi di le forze naturale: chi molto poco tepo se dura ne li exercitii spirituali. Per laquale cosa non se troua troppo legermte chi asce da a laltezza de la perfectione considerado che le neccesarie arme de peruenire ad essa tato sonno anichilate & maxime quelle del mal patire: si come se po coprebendere de multi & molte che uanno al fuitio de dio & portanse feruentemente infino che gu stano il mele de lo primitiuo seruore: ma poi declinado quello & soprauenendo la tempesta de le temptatione neccessarie a p uegnire ad essa pefectione: subito manca no & ueneno a niente, Hora adunque ca rissime sorelle state forte & constante nel

tempo de le battaglie. Et auenga ch lo cor po tosto i debilisca tenete il desiderio d'la buona uolutate in bene adoperare & male patire acioche quello ch no possite a dipi re cu acto se copisca p assecto desideroso. A laude de xpo. Amen;

Seguita bora a manisestare etiam una al tra excellente gratia: laquale concesse idio pure a la sopradicta religiosa: a laquale ap parue lo inimico i soma de crucifixo. Et narraro questo a laude de xpo & augume

tatione d' la fede nostra. Amen.

Ncora cũ ogne ueritate posso dire che a la predicta sorella in teruenne questo cio e ch p piu tepo haue grandissima teptatione de infi delitate circa al sacramento de cristo: zoe che dubitaua d'Ibostia consecrata. Et essen do per questo molto afflicta & non troua do alcuno rimedio ne p cofessione ne i al cuno altro modo cũ grade pena & amaro

pianto chiamaua a dio quasi cotinuamente Et quando se aproximaua il tempo che doueua comunicarse magiormete li cresce ua essa temptatõe Imperoch lo faceua cum tanta isensibilitate che al tutto era senza alcuno gusto de deuotione i tanto ch una uolta in fra le altre essendose comunicata cu tale insensibilitate li crescette tato la ba taglia che quasi ebria de dolore era tirata al consentimento. & stado i genochie ne la ghiesia in fra le altre sorelle come se usato de fare doppo la comunione tato era afflic ato il core suo ch bora si leuaua suso i piedi & hora se poneua zoso no se ne auededo se medesima & no trouado ne luoco ne ri poso.Ma la benignitade d'lo altissimo dio laquale ordina la battaglia & la pena appa rechia etiam la uictoria & lo refrigerio. On de essendo essa una matina p tempo ne la ghielia de lo presente luoco & stando i ora tione idio uisito la mente sua & parlando

48

10

TOE

ous

2

intellectualmete cum lei glie diede aperto cognoscimento come ueramente i quella bostia: laquale consacra il sacerdote li e tut ta la divinitate & bumanitate de esso dio nostro & folli mostrato come & in ch mo do era possibile ch sotto quella poca specie de pae fusse tutto dio & tutto buomo. Et breuemte li diede cognoscimento d' tutto quello se aptene circa la fede de esso sacra mto remouedo le battaglie & dubitatioe ch baueua bauute & possesse bauere ne lo a uenire & soluedole tutte cum belli & natu rali exempli. Et oltra di questo mostrolico me ueramte la persona: laquale se comuni ca senza gusto de deuotione non sa pero de receucre gratia del sacramto pure ch ha bia dritta conscientia quantuci lo spirito sia tentato de la fede o de altra contradicti one pure che non li sia il consentimto. Et che magiore e lo merito de lanima ch se co munica cu le sopradicte battaglie portado

cum pacientia la tempesta de lo spirito che non fa quella laquale se comunica cum molta dolcezza & suauitade. Et anco li fu mostrato come & in che modo era possibile che la figliola de dia : christa Iesu fosse incarnato de spirito sancto: & nato de la uergine maria senza coropimto de la sua sacratissima & purissima uigitate Et folli dato apto & demostrativo cogno scimto & itendimeto de laltissi na trinita te & d'molte altre notabile cose lequale io lasso p poca memoria & anco p îpotetia lequale tutte cose li furono mostrate la pdi Aa matina. Per laquale rimase lansa sua tun to consolata e priuata de la sopradicta te n ptatoe come se mai non lbauesse bauuta.& oltra de questo la prima uolta ch essa se co munico bauendo receuuta lbostia sacrata i bocca senti & gusto la suauita de la purissi ma carne de lo agnello immaculato cristo iesu. Et quello sentimento & gusto fu de

49

ella a ella

t tut

010

mo

Pecie

o. Et

tutto

facta

atioe

eloa

natu

rolico

muni

pero

ib ba

DERO

adiai

o.Et

[e co

tido

tanto dulcissimo & suauissimo sapore & dolceza che non ne poteria narrare ne dare alcuda figura per modo che intende re se potesse. Ma ueramente essa possea dire Cor meum & caro mea exultaue runt in deum uiuum . Si che doppo que storimase lanima sua indicibilmente con solata & la mente tanto piu confirmata ne la sancta fede da esso sacramento che se tutte le creature li bauesseno predicato contra quello non lbaueriano mossa del suo proposito. Onde la tristitia che de nanci baueua portata se conuerti in gau dio in tanto che per alcum modo non uo ria essere stata de non bauere bauuta la predicta tentatione con iderando la utilita & consolatione che per esse bauea receuu ta. Et pero bene dice il grande banditore paulo apostolo. Si fuerimul socii passionu erimus & consolationum. Et oltra di que sto li rimase tanto grande & indeficiente

desiderio de comunicarse spesso che gran de pena & dolore baueua de non lo po tere, fare in tanto che una uolta infra le altre essendo per questo in grande pian to & suaue per modo che de li ochii soi pareano uscire dui abondantissimi riuo li de aqua: In quella bora senti ueramen te lanima sua comunicarse da la Bontade de la divina providentia. Et questo su per uno indicibile & incomprehensibile modo. A laude de christo iesu & a con fortatione de quelle nouelle piante : Le quale non sonno anchora: perfectamen te stabilite ne lo cognoscimento de tan to inessabile & incomprehensibile sacra mento. Et questo aduiene perche la nostra mortale ignorantia: non e capace de li Diuini milterii. Et pero Dilectissime so relle se alcuna di uoi per Diuina dispensa tione fusse molestata da la sopradicta in fidelitate pure chinon li sia il consentimto

no temete anci fiducialmte receuite colui: loquale p suo infinito amoe se degna ueni re a uoi. O incomprebesibile e somma p funditate de la bumilitate de cristo: loqua le non solamente se inclino a prendere la nostra infima e fragile mortalitate facen dose obediente infino a la morte. Ma etià al presente & fino che durara il mondo se rende ad essere obediete & subdito a desce dere quottidianamte al dire de le sacre pa role da lui odinate quatuq le siano pferite da li sacerdoti: liquali sonno pero bomini motali & sugetti a la colpa auegna che do po tale & si excelete officio debao essere al tutto sancti & celestiali. Et po dilectissime sorelle no ue stacati de pgare idio p esti ch se digni sanctificare tutti li loro sentimenti acioche mediante lo diuino aiuto possino piu degnamte ad îpire quello che se aptene a tato incoliderabile sacrameto & sanaam te tractare il copo d'xpo agnello imaculato & maluetissimo sposo uostro & de tutte le anime caste & uiginale. Or aduq carissime non ui para strecta la uia de la bumile obe dientia uedendo che non tinto in uia ma etiam in patria lo uero maestro cristo iesu dio nostro d'cio ne da exempio incessante mente obligandose a descedere ne lacto d' la cosecratione & in che modo? Certo sot to spetie di pane per donasi in cibo a lasa acora pegrina. Et po anima gentile non te fare tato uile che no predi colui cha te uol uenire: Vededo sua bontade esser tanto co tese che de sua deitade tene sa larghe spe se.Or curriti peccaturi e piu non i dusiati chel se facto cibo perche lo pndiati. Oime de quanto errore e pieno il coe huano che da tato cibo pur uole stare lutano. Et po dilectissime sorelle mei guardativi bene ch lo inimico sotto specie de humilitate n ue iclini a privare lanie uostre de tato merito coe e a couicarse possedolo fare debitamte

51

to

Et oltra de afto me dilecta recordaue & a co magionte pgare quanto piu posso no solamte uoi ma etiam quelle ch succederan no doppo uoi coe lo nome del luogo nel quale chiamate sete uogliate semp cu ogni uostro possere cosuare & apliare nel cospec to de dio p obsuatia de sanctaui a & ne lo cospecto del populo xpiano per pseueratia de bono exepio coseruado la uostra buoa fama no p abitione de essa ma si a laude & gloria de lo sacratissi no copo de cristo ad bonore delquale quella uenerabile donna. Madonna Bernardina fundo & principio questo monasterio & in memoria de la ui sitatione de la sua dilecta madre uergie ma ria. Adunque chi sera di tanto ardire che p suma violare lo bonoe & la bona sama de la ghiesa de tâto figliolo e madre. Or adu que carissime cu diligente studio siate buo ne guardiane & conseruatrice de la uostra sanctitade cora deo & bominibus a laude

de cristo & salute d'tutti li soi mbri. Ame Qui etià seguita una saluteuole gratia laqua le cocesse la diuina clemetia d'lo nostro si gnore idio a la pdicta religiosa a cui apaue lo simico s specie de xpo.

R desiderado essa obtiere ple naria remissione de tutti li soi

peccati comzo a fare oratione al nro signore pregadolo che se uolesse di gnare perdonali tutti li soi peccati a colpa & a pena & d'cio certificala se a lui piacesse Et circa lo terzo anno d'la sua couersione aduenne che ando a la ghiesa de sancto spi rito per confessarse da uno de quilli ue nerabili religiosi ueri coltiuatori de la ui gna del nostro signore dio: la uita di quali e degna de essere laudata coram deo & bo minibus auegna che essa ueramente no sia cognosciuta da la ceca stultitia d'le mte piu terrene che celestiale. Ma oi ne oi me ch sen za dubio no passara troppo tepo ch li soi

52

11

)3

X

de

derisori: liquali p la loro suidia li chiamão capistotise trouarranno si duramte essere codennati dal diuino iudicio che meglio seria stato per essi bauerse morduta la ligua in piu minuzze ch no e la rena del mare se tanto fusse possibile de fare. Ma tornando al nostro proposito essendo cestei ne la sopradicta ghiesia & hauedo pregato piu uolte la diuina clemtia ch se dignasse exau dirla. Idio nostro signore li manifesto apta mte come esso li bauea pdonato tutti li soi peccati d' colpa & pena. Or dilectisse sorel le queste cose bo scripte principalmte per tutte quelle mei carissine nouicie: lequale nouamte sonno intrate nel capo de la bat taglia spirituale & ch debono succedere p lo auenire acioch babiano materia d'stare sempre in timore no cofidadosi mai de se stesse cio e del pprio senno cosiderado q te gratie bauea receuuto da dio la sopradic ta religiosa & n di meno pmisse esso dio doppo tutte le pdicte gratie ch essa fusse tà to tribulata & inganata da lo inimico appa redoli in foma de xpo & de la uergie ma ria. Et perch fu questo? Solo p gloriarle in se medesima de potere cognoscere & coui. cere le diabolice assutie & tétatoc. Et po su neccessaio chi idio la lassiasse alquato ingan nare ad essi inimici acioch da poi builinta bauesse cassõe de stäe in pfecto timõe & co gnoscere ch solo dio e quello ch li possea dae intellecto & fotezza 9 li soi inimici. & certo cosi li aduene poch tato su abassata & afflicta nel tepo del sopradicto inganno ch no solamte no li pareua essere amica de dio ne sua fua. Ma aci li pareua ch esso dio Ibauesse abadonata. Et no se recordaua de le pdicte gratie ch da lui baueua receuute cõe cosa chi mai ñ fusse stata tato era al tut to fora de si stessa p la molta tristitia ch pi agato li baueua il core. Ma bora passato il mae tepestoso & p la diuina gratia itrata i

0

11

111

U

tl

101

terra d' pmissioe i seme 9 lo plasmista cata dicedo builiatus sum & libauit me cuciosia cosa che doppo questo li rimase gradissia pace & uictoia d'ogne battaglia:sich senza · alcua tristitia uiueua 9 ferma spaza d'la sua salute expectado cu sumo desidero luscita di questa pegriatoe p essere cogiuta totalin te cu xpo iesu saluatore nostro. Et tato ba uea i esso ferma speranza che essendo aco ra nel copo mortale giamo li pareua essere citadina de la corte celestiale. Et questo ue ramente non procedeua pche presumesse de se stessa. Impoch auegna ch essa fusse pri mamente nel moasterio d'tutte quelle chi tal tepo li dimoauano n di meno li pareua essere la piu uile & ultia d'tutte. & cogno scedose idegna d'stae i fra le altre e d'uede re le mure del moasterio pensandose essere uno spete uenenoso & pestifero i fra le sœ dilectissie & ueneabile madre e sorelle. Ma pure uededo ch la diuia botad la sustieua &

sustentaua de le fatighe altrui i cosi nobilis sio & alto luogo cu sugetto modo codial mte chiamaua i uerso il celo dicedo.O isi nita clemtia d'la maiestate d'dio io n so de gna de babitare ne la casa uostra ne etià re gratiare de tato & tale beneficio a mi indi gnissia cocesso poch li mei ochii tenebrosi no debono bauere audacia de guadare uoi sole de iustitis: loquale cu lo radiate lume : ch pcede da la belli Tia & piillima faccia uostra e illustrato il celo & la moltitudine d'quelli ch'i esso habitão. Et la boca mia aboinabile & sopra modo piea d' boribile ferore no po lodare uoi suauissio & ipcia bile balsamo dalquale pcede tutti li altri o doriferi & suauissimi odori. Et breuemte la mia nichilissia & i ophesibile abicatoe & motalitate no po laudare uoi altissimo & diuinissimo dio & homo uiuo & uero ico phésibile & immotale. Ma la ucstra altisse ma & piissima caritade ; laquale se degna

potare & sostenere me & li altri peccatori sa a laude & gloïa de uui stesso. Et aco la patietia uostra: laquale pmette ch no solam te la terra me sostenga: ma etià chi o stia ne la casa uostra essendo tato imodo & uilissi mo uermicelo sia a laude & gloïa de uoi i finito bene. Et cosi i tutte le cose teneua q sto modo irengratiare la diuina puidetia Sich auegna: come dieto e desopra: ch li pa resse essere citadina ne la cote celestiale no presumeua po d'ss stessa. Impoch dio li ba ueua dato tato cognoscimto d' la sua ipote tia & nichilitate & de tutti li mortali che in se medesima ne i altri non posseua per alcun modo gloriarse. Ma solo per confide tia de la bôta diuina & p memoria de quel lo immaculato agnello: ch p lei pago il ba do de cosi caro precio cioe su la sua amaris sima & accerba passiõe ne li meiti d'laqua le baueua posta tutta sua spăza, Et questa las sa p hereditate a tutte le sœ uenerabile &

do

0

fit

dilectissime madre & sorelle xpo iesu pgan do esse instatissimamte che stiano forte & costate nel capo de la battaglia pseucrado fino a lafine & desiderado & cercado sem pî tutte le cose quello che sia laud'& gloïa d'lo altissimo dio: poch esso dice ch lui di sipara le osse d'alli ch cercão piacere ad altri ch a lui. Et aco ui pgo cu dulcissimo affec to d'caritate ch' amate semp il bene d'la co mue & sanca fraternitate soppotado cum masuetudine tuto quello ch dio ui lassia in corere de aduersiate mettedo semp i esso õe uostra spāza. Et io me offerisco uolere pgare dio le io acataro gra nel suo cospecto coe ho speraza de fare p tutte quelle : che ce sono alpsente & ch debono succedere p lo auenire i fare la uolutate d'esso dio sue do a lui i spirito de ueritate i questo sacra to moasterio d'lo divinissimo & uigiale co po d'xpo dulcissio &ssuauissio cibo d' le a nie sancte. & cost p cotraio se alcua psoa ne

dentro ne defuora al plente o p lo auegni re baueua ardire d'ipedire lo bonoe d'dio guastando la fama del moasterio per alcu na casone o gturbae la pace dla coune dilec. toe: laquale ueramte mediate la diuia gra in fino al plente glie stata i tal modo che pure una sola u olta mai n glie stata alcua rixa zo e lite ne ostide ne turbatoe ne la coune fra teritate poi che ultimmente fussimo ren chiuse. lo ardisco de direse ami e licito ch d'tale psona ne domadaro uedecta a la diui na iustitia. Et per tato ciascadua pensi bene de fare quello se apartene al stato suo perse uerado i bene adopare cu patietia & fotez za & sancta copassioe & materna caritate ci ca lo sostetamto de le anime & de li corps a se cogiuti: acioche lira del divino iudicio n uega sopra di lei. & pgoue diletissime sorelle ch faciate boa & diligete guadia che a danatiua & pestifera carogna de la mor ale abitoe no habbia piu parte in uoi ne

lo auegnire come non ba bauuto nel passa to. Impoch io mi redo certa ch essa e quel la pugete urtica che descaccia la suauissima oliua d'la sancta pace. Oime oime carissime spose de xpo babiate p certo che lo uitio de la abitoe iseme 9 lo macamto d'la sancta caritate e quello che ha facto pcipitare le à tiche religiõe. Et po ciascaduna de uui ami & cerchi sempre d'uolere essere fra le altre la minima i tutte le cose & cu uera caritate portare & sostenere le ifirmitate mentale & corporale luna de laltra. Et de questo pgo sumamte quelle che serano abbatesse i que sto loco arecordadoli quello che dice Sacto Bernardo cio e ch lo soprastate no poa mai a lo subdito magiore peso che possa potae azo chla boa uolutate laquale uole dio da laia semp auanci lopera. Et guai a quelli pa stori o uero prelati: che p poca sollicitudie & indiscreta consideratoe serano cassone d' quastare li copi d'li subditi loro liquali dio

10

173

en

ch

(1

gli ha dati:perche in essi acquistino le ani me la gratia sua. Ma bora tornando in mia propria mansione cum reuerentia & tutta prona in terra per mentale subicatio ne domando mille migliara de uolte e tanto piu quanto dire se potesse perdo nanza a tutte le mei uenerabile & reueren dissime madre e magiore & tutte sorelle presente & future de omne presumptione & colpa che in questo & in tutta la mir co uersatoe io bauesse usata. La pace & dilecto ne del saluatore nostro Iesu xpo agnello i maculato: ch p me fu posto i suso il crude le tormeto de la samoata croce sia se np cu uoi dileaissime madre & sorelle i xpo iclu Alquale pgo ue piacia aeco nadame pla sua îfinita pietade & milicodia ch mai no aba dona chi spera i esso. Auegna li pmetta al cue volte d'grad & peole tempestate p fali piu degni nel suo cospecto & i questo se co gnosce laltissima caritate del nro signoc dio

Alquale lia laude gloria & honoe mo & in eterno am, Si coe lui sa ch del suo honore me nha cocesso tato & si ideficiete desidei o ch piu uolte lho pgato cu codialisse la crime & deliberata uoluta chesso se degni de fame questa spetial gra ch se a la sua ma iestate se potesse agiugere honoe p la mia danatioe mi uoglia cocedere affo ch nel fo do de lo abisso ifernale se fondo se puo di re ch batia e uoglia fabricare cu la sua seuis sia iustitia uno altro piu horibile & inoia bile pfode: doue io coe ultia & piu colpa bile peccatrice sia posta come lacuzene in fernale sopra laquale se fabrichi incessante mte p satisfare a la colpa de tutti li peccatu ri ch mai furon & de quilli ch sono alpse te & ch possono essere p lo aucgnire & a q sto me offerisco gtinuamte 9 codiale & de libata uolūta pelando ch magiomte debe el sere letificato il capo de la pluralitate d'tati mbri gta e la moltitudine d'tutti li peccori

57

10

ne co

Ro

loi

ca

[ua

301

a al

dio

che de me sola putrido mebro. Peroche manifesto e coe ne lo regno del dio nro magiomte se multiplicaria li soi laudatoi q do al numeroso collegio de beati fusse per gra associata la moltitudine d'tutti i pecco ri. Et meo desonore a te dio mio seria labi astema de una asa sola ch di tanta multitu die auegnache io sia certa coe a la maiesta te de uoi dio altissimo & îcophesibile no possa desonorc esser facto. Ma se questa gra tia signoe io indignissia non posso bauere ch p mia danatoe a uui se multiplichi actoe de ifinite gratie & laude sapedo cha la al tezza de la deitade uostra no se po agiun gere honoe. Almeno pietolissimo signore fatime questa ch p mia damnatione tutti li peccatori siano salui: cunciosiacosa che fi ne adesso mi reputo magiore consolatioe & îmeso gaudio senza alcuna coparatione la salute de tutti li peccatori che de mi sola Et p gsto senza alcuo iteruallo o rebellioe

metalmte me offerisco a la diuina iustitia pgado essa se degni uendicase sopra di me de le colpe comesse da tutti ipeccator: azo chla salute loro no me sia negata p ragione de iustitia. Ma oime ch io temo ueramte ch le mei petitoe squaciate me serano gettate ne la faccia cossiderado come etiandio lo talento d'la dilectõe a mi cocesso i uia mai no bo possuto adimpire actualinte. La cagi one del perferia troppo desutile da nar are in libro. Ma pure questo poco ne diro pla uioletia che a mi falo codiale dolore: che sopra de cio longo te npo bo portato ue dedo come esso taleto marauigliolamte p diuina gratia e cocesso e donato a molti & a molte de glli che babitano ne li lochi:ch sonno dedicati al culto divino & tamen ñ possono esso taleto accrescere & ampliare actualmte circa li soi propinqui: aci li con uene nascondere ne la terra de li loro cori Et p questa cassone porta e sostene molti

cordiali & penosi dolori. Ma chi de cio ne sia cagioe si passe ne lo redere de li debiti cuciosia cosa ch lisoprastati iganati alcune uolte sub noie & uocabulo sensualitatis i n pediut fructu altissie caïtatis ponendo inaci a la grege loro quello ch p se no potriano rodere ne smaltire. Et questa si e una de le cagioe ch fa pcipitare la obsuatia in couen to. Oime ch tato e alpsente cresciuta lastu tia de li diauoli chessi bano facto tato cu sue supstitiose arte & noui atrouamti non po legitimi a chi bene li considera co la m te illuminata & illustrata de la uera charita: chene li sancti collegii non ba piu loco quello: che cristo iesu: loquale non potea errare: lasso in testamto a lisci apostoli . Hora no fabiscono chio lo ricodi ale me te no puole: poche uolea che gdo essi apo stolisse trouauano sseme se desseno la pace i segno de uea dilectõe acioch cu qisto argu mto lo foco d'la caïta douesse crescere & à

pliarle: si come p lo cotrario uedemo che no essendo sauiamte excitata semp ua man cando si come lo fuoco materiale: alquale non e zonto legne apoco apoco se refreda tato ch muore: & la experietia il manifesta Peroch no che se possano dare la pace insie me:ma etia ha facto tato lo diauolo ch cu lo manto de la uitute ha descaci ta la radi ce de tutte le uitute: i tanto che al presente no se ossano guadare luno laltro. Al bono intededore poche parole basta. Ma chi per diuina dispesatoe e facto medico de le al trui infirmitate: per la caritate de dio pensi cu diligéte examinatione la disutile & da natiua ruina ch per lo mancamento de essa fraterna dilectõe seguita: cioc che la piu no bile e neccessaria uîtute ch possa essere ne le sancte congregatione: la quale e lo sapere soportare li pesi & uariate coditoe luno de laltro e tanto idebilita & anichilata ch una minima busca pare essere uno scoportabile

traue. Siche per questa inconuenietia se po molto bene coprendere coe e quato e nec cessaio excitae semp îseme lo foco d'la me tale & actual caritate religiosamte & sancta mente: acioche lo inimico: loquale cerca d' amortare questo neccessario foco al tutto sia còfuso & gettato nel pfondo d'so abis so ifernale. Amen Hora dilectissie sorelle acioch babiate cagi de de stare cu grande timore apparechiate alfuturo iudicio no uoglio tacere gllo:che dio uolse de cio mostrare a la sopradicta re ligiosa. & questo su saci ch pigliassimo regu la e in questo pprio loco del copo d'xpo & in quello tepo ch li dimoraua glla nostra prima madre Sore Lucia de mascaroni: la quale per diuina uclutate me reccuette i q sto loco & fu la prima ch mi mostro ilmo de fuire a dio cu pura caritate & materno assecto: a li piedi de laquale semp mi chiao obligacissia & recomadola codialmee semp

ueti

rilpi

pm

20

10 9

mto

taa

fini

mel

01

ue

leg

ueramte semp li sete obligate no tanto per rispecto d'le molte fatich ch essa ha potato p molti ani in questo loco ma etia p rispe do ch lo pricipio d'esso loco era suo: & ch lo 9 suo semp nel tepo del suo huile regi mto i boa fama & sancta pace & hoesta ui ta a laude de xpo: ne li cui psentii spo ch finalmte ce trouareo iseme cu essa gaudiosa mete & cosi sia a ne. Hora tornando al mi o pposito uoglio narrare la uisone che ha ue costei del final iudicio: laquale e asta ch seguita p ordine;

Irca li ani del nostro signo i e

su xpo.M.cccc.xxxi.stado nel

psente loco la sopradicta religi

osa: a laquale lo maligno si nico diede glle

pdicte battaglie dico ueramte cu tutta ueri

tate col spirito suo su tracto a uedere il mo

del final iudicio i gsta foma cioe ch uid'lo

altissimo dio i modo & aspecto buao stare

altissimo ne le nuuole del celo & era ama tato d'coloe rosso & teneua la faccia uolta uerso lo ponete. Et uno pochtto piu basso a lato a lui ñ troppo spacio li era li nri ad uocata uergie maia. Et era uestita & a nata ta d'biaco & staua i siletio cu uno aspecto sospeso & admiatiuo. & oltra est algtospa cio erao li sacratissi apostoli ligli sedeano sopra sedie resplédéte i spe d'inm di foco altissio. E disotto molto piu abasso li era i numeabile moltitudine de boi e doc e tuti stauão in piedi e teneão le facce uerso il ce lo risguadado a dio & in mezo di loro era uno ch pdicaur cu gra uoce Et essa medels ma: laquale uedeus questo era da la ma no dextra d'dio e staua po fra glli cheràs tăta moltitudine & cu altissa uoce gridaua inuerso dio dicedo cu molta alegrezza e ga udio alcune parole: lequale tacero bora. E compiuta la predicta uissone tornando in se medesima costei e ruminando le cose ch

uedute bauer comzo a pesare ch significa ua questo ch li era stato mostrato. Et uole dose de cio certificare fece oratione prega do lo altissimo dio ch se dignasse manife Mali se gsto li era mostato pet tosto doues se essere lo finale iudito o ueose fusse pur stata illusiõe diabolica. Vnd q legit îtelligat ch ueamte fu certificata coe gllo ca stato se timeto e uisiõe diuina & che cio li era mo strato in significatione: ch tosto se 'adimpi ria quello chi ueduto hauea cioe chi breue tepo se fara lo fin il iudicio, plaqual:osa ca rissime: e cordialissime madre e sorelle pregoue instatissi namte chi mai non ue ue diate stache de placare la divina iustitia cu le uostre oratione cum lo male patire p cri sto acioche esso se degni soportare e soste nere la moltitudine de le innumerbile col pe comesse quottidianamte da la buana na & maxime p lo abominabile peccato: log le e grio a la uiginale e castissima bellezza

de xpo e de la sua sicratissia madre & p la bitiosa supbia e crudele auaritia che bora regna i ogne generatoe de gete. Et asti son no li pricipali uitii p liquali il populo xpia no sta igtinua rixa ebattaglia. Et tato e bo ra speta la uera caïta ch et la nrale dilectioe no ba piu loco î tato chn si toua cisi pace tă padre e figliolo e fratelli. E asti sono li se gni i fallibili del uicio fiale iudicio, n piu sopra que con ce se da dire. Ma boa tonado al coe mio & gliderado chi tal di d'Iultio iudicio serano a tuti maifeste le bu mae colpe nuoglio al pnte ocultare le mei aci maifestale sapedo ch le colpe gfessate so i pte purgate & meglio pdoate. Et pcio cu ciosiacosa chi doppo le sopradicte cose exai nado 9 diligetia il pbedato a mi queniete dico ueamte ch p la falsit d'ch i me bo tro uata iustamte n debo altro expectare se no gradissima ruina & confusione coram deo & hominib9 & la falsitade e gsta che io

no bo desiderato cu pieo cuoe coese con uiene a la uera fua del nostro signoe dio ch ogne gente me tenga & cognosca cosi uile & mifabile coe credeua & tenea essere me medelima cioe supba arogate psumptuosa maldicete sensuale gulosa & coe imudo asa. le priuata de ogne lume de ragione e prin cipale cagione & acatatrice de omne ruina scandalo e macamento di bene che per lo uniuerso modo sia stato e sia nel presente & deba essere p lo auenire. Ond'iustamte p tutti questi e piu altri mali e peccati che dire no si potriao debo essere tenuta & no miata la migiore peccatrice ch mai fusse o potesse essere p lo aduenire. Ma ueramte 9 fesso chi ueitano ho cognosciuto acora ni ete de la mia uilissima nichilitate peroche se in uerita me hauesse cognosciuta no ha ueria bauuto ardire de leuare no solamete gliochii al celo:ma etia al piu unlissio loco ch trouare se potesse. Ond'nel caligioso p

fundo de lo abisso ifernale no trouo loco ch a lamia pestifera carogna se couega po ch li se adempie la iustitia tormtado quilli che bano offeso la diuina bonta. Et pero ñ trouando in me alcuna iustitia seguita che fuora di me no eloco si abominabile ne borribile che a mi se conuegna se non mi medesima. Et pero remanero pure i me co me in piu caliginoso & fetente loco ch tro uar si possa. Ma oime che a giouato ami tale cognoscimeto poi che co pieno coe & axiato desiderio non bo cercato & somam te amato ch sopra qîto la iustitia habia suo loco.cioe chogne îtellectuale creatura me tega & cognosca coss facta coe dicto bo di sopra. Et auegna ch io no habia desiderato lo contrario zoe lo honoe ne pricipato ne aco fama d'sanctitate nietedimeo bauedo bauuto i negligetia il desidei o d'mal patie seguita che fidelinte non bo custodito lo i pciabile talento de la bona uoluntate : che

me

poo

limi

legu

tutt

me

ner

fjul

10

mt

me dono il nostro signoe dio psua botate poch hauedo da esso receuuto questo altis fimo dono d'essere chiamata al suo fuitio seguita chi io douea cu sumo studio ponere tutta la mia forza cu uera diligetia a douer me cofomare a lui: cioe a uolerme sottopo nere ad de pena & adare peruia de croce re fiutado de alegreza e cosolatione. Et ama re chi me hau esse odiata & bonorare suaue mte qualuq persona me bauesse despre stata: & seruire a chi deseruito me hauesse e cordialmente dir bene de chi bauesse male dicto de mi sapendo che iustamente mer ta ua che piu tosto misusse spudato ne la fac cia che mostratome beniuolentia. Et che a iutata me bauesse i gsto facto da mi doue ua eere piu amata e reueita cognoscedo ch psile cose piu me seïa cofomata a xpo dol ce mio signoe chi p niuo altro modo e uede do la molta tepideza chi qîto bo bauuto ueamte posso dire ch io sia ueuta i gra falsi

tate hauedo nome de seruire a cristo & no amando quello che eso uene a tore cu tato ardore de caritate cioe la samoata croce. oi me che grade errore e stato questo chi tato tépo son stata a cognoscere. Et auegna che nel pricipio d'la mia couerside io pure alq to i le izurie mi delectasse e ch de cio al ne uolte ne receuesse mtale cosolatoe niete di meo poi refredadole quello feruore prio molti ani ho passati cu grad tepideza n cer cado cu diligete studio quello: cha mi se 9 ueia co disto bo di sopra zoe d'essere izuri ata beffata schernita & ifamata & al tutto sottoposta a ogne minsa e uile creatura: a zoch p afto fusse u poco uedicata da la in giuria del lore creatoe: loquale p me & da me estato offesa inumcabil nolte Oine aix mia nuda & al tuto piuata di alle getile & ipiale mouilie cha te se couenião dine cu ch frote aspeaitu de apparere saci a la bel lissima faccia d'quello spledoe d'la paterna

gloïa cioe del figliol d'dio altisso? loquale coe tu sai ami pare ch de ti samorato e aci magionte ipazito coe ebrio de spirito nas codedo li raggi de laltissia sua divinitate se fece buomo motale e passibile no pdedo po la sua divinitate e descededo de quella ipiale cote e baronia se fece pegrino & fo rastero & come pouero e mdico ado sten tando per lo mondo si come manifesta lo euagelio done dice ch la turba de li sacerdo ti diceua parlando di lui. Nos nescimus ūd' sit. Aduq pesa quato fusse smesurata la gra deza del suo pfectissio & icophesibile amo re a volere a te copularse & descedere de tata altezza in cosi uile e misera bassezza pigliado si faticoso pegrinagio si coe d'lui testifica il propheta leremia dicedo. Habi tauit inter gétel nec inuenit requié. Sopra. laqual piatosa e copassioneuole parola mol to baueria da dire: considerando lo op posito che hor si troua in quelle psone che

bano nome de seguitare xpo: ma pch a mi no se couene tacerollo. Et tonado al pposi to de la mia nuditate e uededo chio no ho correspoduto a lo smisurato amore de tan to masueto agnello xpo iesu:loquale uosse ch p mi la sua bellissima uïginale & resplen dete faccia fusse tato pcossa & obscurata & no mi essendo delectata & exercitata ne li soi obrobrii seguita ch de la pricipale uitu te a mi sumamte neccessaria son nudata p laqual cosa dilectissime mie madre & soelle pgo ui piaccia pgare la divina clemtia se d' gni pdonare a me & adipire quello ch pro mise dicedo. Se la adu tera uene a me io n la cacciaro. Ma la prudetia uostra carissie e cordialissime sorelle da lequale no pare che io possa finire di torre comiato se proue da i tal modo & si a bona boa ch coe mi n siate receuute nel numero de le adultere à ci coe fidele e uerisse spose ue uogliate p uedere:acioch quado lo eterno & celestiale

impatore madara puui & uora celebrare le nozze uostre per îtreducere uoi al glorio so talamo de la sua triumphante gloria:a ci oche in eterno ui congiungiati al suo diui no ecastissimo amoremon ui troui inabili & senza le mouilie a uui conueniente e nec cessarie a tanto e tale uirginal sposo. Et aue gna che piu uolte de sopra le habbia nomi nate non di meno perche molto me delec tano: uolentiera le replico acioche meglio le teniate i memoria. Dolcissime mie sorel le io ui dissi & cosi e fermamente ch la do te laquale uole xpo iesu da uoi si e ch ne le battaglie siate strenue cioe forte & constan te 9battetrice acioche mediante la uirtu de la patientia per uui exercitata possiate aps so la dote agiugere le soprao niate mouilie cio e lo indefficiente desiderio de male patire per xpo. Et i tutto ponere lo uostro Rudio a uolere per esso potare e sostenere molte tribulatione desassi angustie infamic

derilioe e mote penola da qualique parte le uoglia:Imperoche per questa e simile cole seziti certi de portare co uni li adornamen ti nuptiali cioe la îsegna de cristo iesu lo qle como sapete dice a la sua delicata sposa croce de amoe tu me potarai come io pati p ti sposa mia. & anco dice Chi uole salire a mi fonte de uita per streta uia li conuene gire. Hera adunque dilectissime sorelle ba biate in memoria la saluteuole conditione de li ornamenti uostri:acioche securamen te possiate expectare la grande & magnifi ca ambasiaria che dal uostro sposo a uui sera mandata. Et cosi adornate poterite ob tinere lo suo inuito & salire a tanta altezza O quanto albora serite beate & gustari te il fruto de le angustiose pene & fatiche che qui hauerite portato cum uera patien tia perseuerando ne lo loco che dio ui ha chiamate. Et questo facendo non ui retro narite ne la confusione & falsitate mia &

laquale come disto e disopra e questa che non mi bo delectata in portare la croce per christo come a mise conuenia. Et pero be posso dire che instamente no aspecto altro ch ruina & cofusione coram deo & homi nibul. Ma non o'ssante tutto questo reco dandoui quello che dice il propheta: cice etiam si mortuus fuero: in misicordia tua sperabo: non po me uoglio partire da quel la excellente uirtute chiamata speranza: la quale a mi parlando per sua cortesia dice che ueramente i celo potro muntare: se in questo mondo non hauero doue el mio capo reclinare: & che li trouaro grandissio piacere: se qui hauero sempre qualche male da patire e che li molto sero honorata se qui per christo fra le altre sero despresiata & afflica e tribulata. Et che in paradi so contenta sero se qui non bauero quel lo chio uoro. Et nel cospecto del dio mis dolcemente cantaro:se in coro bumilmete

salmezaro. Et ch da lui imortale & impassi bile sacta sero: se qui per esso morte e pena no temero. Et del regno suo ipatrice sacta sero: se qui per lui pouera & mendica sero. E se nel suo castissimo e uirginale amo re pseueraro: senza dubio p sua cotessa cu esso i eterno godero. Amen.

La pace d'xpo dolce amoe sia sep ne li uo stri cori codialissie madre & sorelle & d'tut to il populo cristiano. Per loquale & dalq le semp sia benedecto & laudato lo nostro uero & uno dio i trinita perfecta e uerbo i canato. Amen. : FINIS :

Questa sotto scripta littera scrisse la nostra beata madre poi ch su q i bologna de sua ppria mão p reuelatõe e uoluta divina cõe ch ritrouo poi incluso lo Reverendo padre frate. Baptista da modena nostro dignisse mo confessore ne li anni del Signore. M. cccc. lxiii. laquale sua littera babiamo noi sore: & bauimola giunta qui înfine. Amemus cristă p nobil crucifixă.

N nomine cristi. Sia noto a glüche psena puenera i mão gsto libricio lo lo debba dare al nostro padre confesso re & esso lo debbia rescriuere o uero farlo fare ad altri se a lui fusse ipossibile: & cor regere qualuche cosa ui fusse iposta o moo ueniente. Et poi dia essa copia al colegio de le mie madre & cordiale sorelle del cor po de cristo in ferrara. Et lo sopradicto li briciolo permaga poi in quello loco cioe mousterio doue finiro il mio pegrinagio a uisando il predicto padre cofessore chi piu psto po adepia quello li impono da parte del nostro signore dio: loquale p sua clem tia mi ha imposto e reuelato che cosa facia a conforto & a cautela de tutte le pouere e deuote sore per lui uoluntariamente in carcerate: lequale sore presente & future a recomando instantissamete a uni padre e cofessore & a tutti li altri i caritate de ie su cristo p amoe delquale pgo ch a sanima mia faciate elimosina de una messa Et per lo simile mi recomado a tutti li altri padri e fratelli i xpo:ne la pace & amoe desque p manete semp. Amen;

Caterina pouereila bolognese cioe i bolo gna acqstata nata & alleuata & i ferrara da

xpo spolata.

Io da me stessa sopranosata cagnola per di uina sspiratione scrissi de mia propria mão asto libretto nel monasterio del copo de xpo ne la cella doue io babitaua laçõe era copta d'store: & al tepo de la nostra Reue redissima madre & abbatessa Sore Tadia sorella co su de mis mão di pii Circa li a ni del Signore miser iesu christo. M.cccc. xxviii. & in uita mia non lo manifestato a persona che sia a liude de christo Iesu i

¿ AMEN ¿

Incomezão alcune cose d' la uita d' la sopra nominata beata Caterina.

Padre eterno co cu passioe Recoparasti il modo chera pso: Porgi le orechie a la mia oratione: E regi lo mio stile e debil uerso: Si chio dir possa cu pfectioe Di quella sancta dona chel puerso Nimico uinse: & bebbene uietoria. Onde poi naquisto beata gloria. No so como giamai dir possa a pieo De la beata uergen caterina: Credo che mi uira lo spirto meo: Se no mi aiuta la uirtu diuina. Pero ti prego o dolce dio sereno A la mia uoce il tuo pero iclina: Lo idegno suo tuo signore exaude: Aciochio cati di costei le laude. Quando nascesti o uergine beata El padre tuo a padua era adato

La tua natiuita i fu anutiata: Per uisson e p diui trouato: Dieto gli fu ch fesse ritonata A la sua patria ch troppo era stato: Per questo ritono poi lui a bologna. Quello ch dicto li fu n fu mzogna. Ritrouo nato quello olete fiore. Che p tri gioni lacte no gustaua. Nutrita ella era del divino amore: E come agnello masueta staua: Non piagea ne mostraua alcu dolore. Tata alegrezza dio nel co gli daua No so chi anutiase gsto al padre: Credo ch fusse la divina madre. O coe puro necto e colubino Con moltisfegni alora dimostraui Doue drizato baueui il tuo camino: Cotese tato e reuerente adaui: Ch i ti be si uedea la mor diuino In nisuno acto ne parola eraui. Dicese acor ch nascesti i quel giorno:

Che fe la madre de lesus adono, Ine la eta tua uerde e tenerella Tu pigliasti de cristo il cofallone: E uolesti esser nuda e pouerella. E p seruir adio: i religiõe Intrasti pura & inocete e bella: Mettesti pace a la sancta unione: Sep in fra le tue care sorelle: E uolesti esser lultima fra quelle. Tu disprezasti ogni cosa mudana: E uolesti esser semp la piu uile: Sep fugisti questa popa hūana; E in le tétatoe eri uirile : Questa era la tua mte alta e soprana: De farte abiecta semp e fua buile. Questo ti facea fare il tuo dilecto Cristo: lesu chi baucui nel tuo pecto. Coforto ti era ciascaduna asprezza: Lesser lodata ti era gra tristitia: Lo piager ti parea dolce alegrezza. Amasti pace semp e la iustitia: 69

Tu odiasti sta terrena altezza: Doue ciascu dolor semp se initia E questo festi p lo dolce sposo Iclu benigno dolce e gratioso. Tato funno possenti i pghi toi Che tu uencisti lifernal nimico: Vergie adūq; pga bora p noi: E fa lo popul tuo de dio piu amico. Perch la sanctita ch gia fu i uoi Era assa piu ch i mio pala no dico. De la sacrata croce iamorata. Tato er ch ne pariui iebriata. Inebriata fusti di quel segno: Che dona a ogne fidel semp uictoria. Li chiodi la coroa el dolce legno Sep era posti ne la tua memoria: Tato chel spirito tuo fu facto degno De îtrare î la îfinita e uera gloria: D'ogni uirtute il casto copo ipisti: Ma p builita le anascodisti. Fusti po ne lo tuo moasterio

Per madre da le tue copagne electa: E asto fenno p suo refrigerio. Perch la fede tua sincera e neces Mostraui: e semp i cinscadun mistero Lopa tua fu sancta e benedecta: Tutte le suore ne bebbeno alegrezza: Ma questo si uolto po i gra tristezza. Prophetizasti madre il tuo morire A le sorelle tue dilecte e care: Et ad alcu di loro bauesti a dire Che no douiui troppo iui durare: Perch tepo era chl supno sire Di gîta uita ti uenisse a trare: Doppo dui di tu tinfir masti a morte Come piaque al signoe d'lalta cote. In quati modi e coe amaistrasti Le toe copagne nol potria cotare: In ela fede tu le gfirmasti Mostradoli lo nostro lesu amare: La benedictio tua li lassasti: Se lo cotrario no uoleua fare. 10

Tu le lassiasti poi cu gra tristezza. Moredo adasti i la supna altezza. O madre sancta ciascuna diciua Come faremo senza il tuo 9foto? Piagedo lo suo pecto pcotiua Vededo chel thesor suo era moto: Di piato il uolto a tutte lor simpiua: Vededose privar di te a grà toto Gridauan 9 gra uoce oime madona Tu er dinoi firma petra e colona. Cosi cu reueretia e grad' honore Fu potato quel copo i sepultura: Di lui nescia maraviglioso odere: E cosi le sorelnheben gra cura: Mostradogli pfecto e dolce amore: Dicea mote crudele o mote scura. Tu ce bai priuate dogni nostro bene: Doue era posta tutta nostra spene. Come i lauita sempre amaistroe Le soe figliole cu pfecto coe: Cosi doppo la mote dimostroe

Verso di loro lo suo graferuore Peroche in testamento li lascioe La sancta pace e di carita ardore. E ancora li copose un libro degno Doue mostro lo suo diuino igegno . Chi uol uedere quato costei sia Degna di laude e di ppetua fama: Legia questa opa uenerada e pia. Doue scripto e quel chi lanima brama. Sel sera lecto da la mente ria Esso lassorza e al bé uiuer la chiama: Se sera ledo da la mte ferma. In sanca fede el libro la coferma. Essendo il sancto corpo sotterato Di quel loco nescia suaue odore: Tato ch se sentiua in ciascu lato Et a sentirlo era gra stupore: Ma poi ch cosi alcuni di fu stato: Le sor deliberon de trarlo fore. Peroche gra miracul dimostraua: E molte ifirmita fra lor sanaua.

Ma lo inimico d'huana natura Poi ch di afto lui se ne fu acoto: Pose ogne suo pero & ogne cura A far ch no cauasse il copo moto. Fe uenir pioua cu tepesta dura. Ma dio diede a le sor da poi 9forto: Peroch doppo molta oratione Chiaroritono il tepo e la stagione. Poi cu feruore se miseno a cauare: Tato chel copo degno ritrouono: La terra il comiciaua gia a guastare: Per lo grapeso: d'loro il lauono El naso si uedea mezzo scaciare: Como possenno il uolto racociono. Da poi i ghiela il pose le sorelle Ch no piagesse nulla era fra quelle. Miracul grade fu ueduto albora: Ch allo uolto chera si straciato Cu marauiglia i picola di nora Al primo stato suo fu ritonato: Si che ciascu chl sancto copo adora,

Da ogni peccato si sera guardato: Inferma a quel loco ado di molta gete E liberata fu pfectamente. Cosi dimostra il nostro bo lesu: Come la sancta donna gloriosa In celo e adata e stassene la su: Cu alegrezza e semp gaudiosa. E per noi prega ch se no qua giu În graue guerra e î pena agustiosa E dice a la divina trinitade CB metta i noi pfecta bumilitade. Godi bologna poi ch scissi grade: No p popa o richezze o p gra stato? No p le delicate tue uiuade: Maplo copo uergie e beato: Presqual p tutto el tuo nome si spade Poich fra le toe mur se riposato: Alegrate e la sancta degna pga: Laquale aiuto ai peccator no nega. Soccuri madre al popul bolognese Ch cu devotione a te se dato: 22











